

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



## Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

## Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com

3 3433 08155789 8



2141E atta

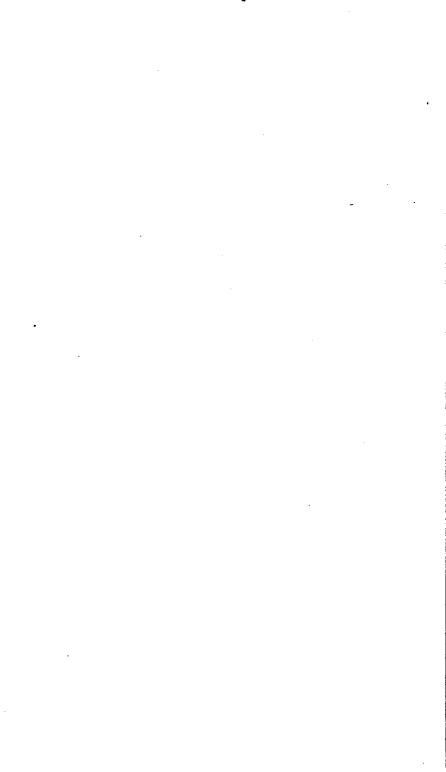



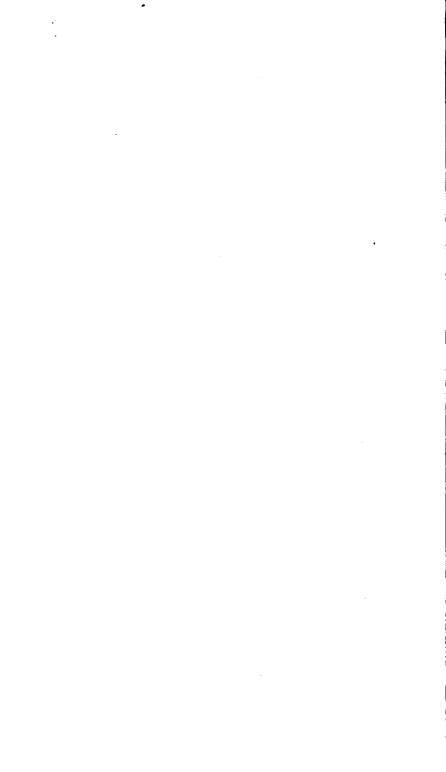

Mhydrana

# **STORIA** D'ITALIA,

CONTINUATA

DA QUELLA DEL GUICCIARDINI,

SINO AL 1789,

DI CARLO BOTTA.

TOMO OTTAVO.



## PARIGI.

PRESSO BAUDRY, LIBRAJO

PER LE LINGUE STRANIERE,

9, RUE DU COQ SAINT-HONORÉ.! 17 31. X 11 1:



TT. O.

1887

ter of Arts, Columbia College of New York, 1872.-Hon. Mem. Clarendon His. Edinburgh, Scotland; of the New Brunswick Hist. Soc., St. John, Canada Hist. Soc. of Minnesota, Montana, New Jersey; of the Military Order of t Legion of the U. S., &c.; of the N. Y. Burns' Club, &c.; Cor. Mem. of the Q. and Hist. Soc., Canada, &c.; Life Mem. Royal Hist. Soc. of Great Brita' Eng.; Mem. Maatschappij Nederlandsche Letterkunde, Leyden, Hollan-Mem. Third Army Corps (A. of the P.) Union; Hon. Mem. Third Arm burg Battlefield Reunion and Mem. of the Honorary Committee; } Association, U. S. A.; of the Holland Society, N. Y.; Associate Mc stitution of the U.S., &c., &c.; Member, Life, Honorary and Correspo of over forty State and Local Historical, Scientific and Literary Society. tions, &c., at home and abroad.—Colonel N. Y. S. I., 1846, assigned for " conduct" to command of 22d Regimental District, M. F. S. N. Y., 1849; P. for "important service" [first appointment in N. Y. State to that 14 elective], 1851, M. F. S. N. Y.; Military Agent S. N. Y., in Europe, 1851ized and endorsed by U. S. A., 1851-3; assisted in organization of present Police and first reported in favor of Paid Fire Department with Fire Escapes and St gines, 1852-3; Adjutant-General S. N. Y., 1855; Brevet Major-General S. i meritorious services," by "Special Act" or "Concurrent Resolution," N. Y. Sta. pishiture, Apr , [first and only General officer receiving such an honor (: est) from and the only officer thus brevetted (Major-General) in t' Sta.

## STORIA D'ITALIA,

CONTINUATA

## DA QUELLA DEL GUICCIARDINI,

SINO AL 1789.

## LIBRO TRENTESIMOSETTIMO.

#### SOMMARIO.

Nuovi sospetti di discordia in Europa. Il soldano di Costantinopoli si muove contro Venezia, e le dichiara la guerra. Qualche torpore nei Veneziani mell'apparecchiarsi contro i nuovi pezicoli. Gome i Turchi s'impadroniscono di Tine, ed assaltano la Morea, dove fanno grandi progressi, anche colla presa della città principale di Napoli. Minacciano Corfù. Morte di Luigi XIV, re di Francia; negoziati che ne seguono coll' Inghilterra e coll'Olanda. P Turchi sopra Corfù, e fatti terribili, che vi succedono; valore estremo degli aggressori, pari valore dei difensori. La piazza in punto d'esser presa d'assalto, ma i Cristiani condotti massimamente dal Schalembourg con indicibile energia combattendo, si riscuotono, e vincono la battaglia; i Turchi se ne vanno: statua per causa d'onore eretta al Schulembourg. Pace di Passarovitz, per cui i Veneziani perdono la Morea. Funesto accidente in Corfù. Albegoni, ministro di Spagna chi e quale fosse. Vuol far

risorgere la Spagna dal basso stato, in cui era caduta. Conquista la Sardegna, togliendola agli Austriaci. Quindi si volta con form midabile apparato contro la Sicilia per torla a Savoja, e si la toglie in gran parte. Trattato della quadruplice alleanza contro la Spagna; gli Austriaci in Sicilia. Tutto il mondo grida contro Alberoni, turbatore della pace: è mandato via dai consigli del re Filippo. Pace, per cui la Sicilia cesse all' Austria, la Sardegna a Savoja. Vittorio Amedeo entra in possesso della Sardegna, e come la governa.

L mondo quietava per la pace d'Utrecht, ma non sì, che non si travedessero nuovi semi di discordia. L'imperatore non aveva deposta ogni speranza di racquistarsi la Spagna, conoscendo di avervi molti aderenti. L'Inghilterra non riposava intieramente, perchè morta la regina Anna nel mese d'agosto del 1714, quantunque la successione fosse caduta, a termine degli atti del parlamento, nell'elettore d'Hannover, che prese nome di Giorgio I, re della Gran Brettagna, vi pullulavano però delle mal' erbe. Il re Giorgio aveva rimesso in favore la parte dei Whigs, che tanto era stata depressa dalla regina; la qual cosa non si era potuta eseguire, senza che la parte contraria dei Torys non si fosse risentita gravemente, e non macchinasse novità. Si sapeva, che Giacomo III, conosciuto sotto nome di cavaliere di San Giorgio, aveva protestato contro l'assunzione del re Giorgio, e teneva pratiche coi malcontenti nella Scozia, per tirare a sua devozione l'antico seggio de' suoi maggiori. Se non tutti, almeno una parte dei Torys, tra i quali il duca d'Ormond risplendeva fra i primi, voltavano i loro desideri verso Giacomo, e

la sua esaltazione con intelligenze segrete procuravano. Andavano con discorsi parte palesi, parte occulti, seminando, che Guglielmo, da cui Giorgio ripeteva la successione, non per altro che per sua utilità aveva introdotto in Inghilterra, sotto nome della liberta, la sua grandezza, e che era pazzia il fidarsi di un re forestiero, quando se ne poteva avere. un nazionale. Chiaro e manifesto era, che se l'Inghilterra si turbasse, nè la Francia, nè l' Qlanda, nè forse la Spagna stessa, nè l'Austria, non si sarebbero accomodateta vivere quietamente nello stato, in cui si trovavano. La Francia dava in questo mentre occasione di qualche risentimento alla Gran Brettagna col far cavare, per compenso di Dunkerke, il canale di Mardick; il che toglieva agl' Inglesi il vantaggio, che avevano acquistato per la colmata di quel porto.

Crescevano i timori, che da quel regno sorgevano. Si vedeva il re Luigi carico d'anni, addolorato dalle funeste morti del figliuolo, e dei nipoti, indebolito da infermità frequenti, avvicinarsi al termine della vita; nè, non restando altro rampollo della casa reale, che il duca di Berry ancora in età fanciullesca constituito, non oltrepassando i cinque amii, si potevano schivare gl'inconvenienti di una reggenza, della quale non si potevano behe accertare le intenzioni sullo stato presente dell' Europa. Il duca d'Orleans, chiamato dopo la morte del re alla reggenza, aveva dato segni tanto in Italia, quanto in Ispagna, di qualche spirito ambizioso e torbido; e siccome era per vivacità d'ingegno e prontezza di mano conosciuto, si dubitava,

che della universale trauquillità non si contentasse. La Olanda poi, che pei pericoli passati, e per così lungha guerre colla Francia, di quella nazione per gelosia della propria libertà singolarmente temeva, nè vedendo altra barriera che i Paesi Bassi cattolici, venuti per gli ultimi trattati in potestà dell' imperatore, desiderava d' introdurre in que'luoghi i suoi soldati, affinchè in ogni caso le sue frontiere potessero essere salve e sicure da un subito impeto dei Francesi. Doleva alla Spagna di avera perduto la Sicilia, ed andava pel pensiero raggirando il come la potesse ricuperare. Della mente naturalmente torbida, e sempre muoventesi a cose nuove del duca di Savoja, re di Sicilia, nissuno viveva a sicurezza, e qualche tempesta sempre si temeva dal Piemonto.

Tutte queste considerazioni facevano, che le menti degli uomini non fossero del tutto sgombre dal timore delle cose future. Ma prima che le mal'erbe si sollevassero nell'occidentale Europa, guossi romori di guerra si sentirono nella orientale. Gli Ottomani non avevano mai potuto accomodar l'animo alla perdita della Morea, e delle isole conquistate dai Veneziani nell'ultima guerra: 'stimavano un giorno mille anni, se non le ricuperavano. L'occasione per muover guerra, e molestare lo stato di Venezia, pareva loro assai comoda, avendo a quei giorni fermato la pace coi Moscoviti; e credendo, che l'imperatore, stanco è consumato da una guerra così lunga e dispendiosa, non si sarebbe mescolato con loro a salute della repubblica.

Altri motivi di reggimento interno inducevano Alì, gran visire, in cui restava, per la debolezza del gran signore, il pondo del governo, a fare un' alzata. d'armi. Essendo egli nomo crudele e rapace, dato ai supplizi ed alle estorsioni, era venuto in odio a tutti, e temeva, che un giorno o l'altro il popolo di Costan. tinopoli levandosi improvvisamente, a qualche mal partito il conducesse. Per la qual cosa col fine di dare pascolo alle menti inquiete e sdegnate, e nuovo avviamento ai consueti pensieri dei sudditi, persuase # sultano, cui moderava a suo talento, di romper guerra ai Veneziani, qui credeva impotenti a risonotersi. Felice e facile la sperava, massime se subitamente la facesse, perché il senato tutto intento alle cose di terra ferma, dove Francesi ed Austriaci se stessi, ed il paese straziavano, vi aveva mantenuto il più gran nervo delle sue genti, divenuto perciò negligente ai pericoli di Levante, dove erane provvisioni assai fredde. Non più di ottomila soldati, e questi ancora infievoliti dalle malattie, non stanziavano nella Morea, e nelle altre piazze. Galere poi in piccolissimo numero nei porti galleggiavano; le piazze stesse, la maggior parte male riparate, e male riparabili.

Vide il Turco come a dove dovessa ferire, e le armi anticamente nemiche impugnò. Procedeva caldo nelle provvisioni di guerra sì per terra che per mare in tutto l'imperio. Gran forza di navi si preparava in Costantinopoli, gran gente si anmassava nella Bosnia ed in Negroponte. Per coperta del disegno, e per tenere in più sospensione i Veneziani, mandarono fuor voci, che gli apparecchi marittimi fossero per correre contro Malta, i terrestri per castigare i Montenegrini. Solleciti furono gli avvisi mandati da Andrea Memo, bailo a Costantinopoli, affinchè il senato, senza interporre lunghezza di tempo, ne facesse deliberazione, ed indirizzasse maturamente le cose a provvisione di nuova guerra. Ma egli procedendo troppo cautamente, non si allestiva secondo il bisogno, sospettoso di dar sospetto. Il Levante quasi indifeso aspettava l'impeto dei Turchi.

Agli otto di decembre del 1714 il gran visire, chiamato a se il Memo, con alta voce e torvo ciglio gli disse: Venezia avere occupato per sorpresa la Morea, avere con insidie contaminato la pace, avere dato ricetto in Cattaro al contunace vescovo di Cettina, avere fomentato i capi sediziosi di Montenero. e ad essi mandato armi e munizioni; essere loro comportato tacitamente ogni latrocinio, ogni assassinio; non giustizia da amici, ma ingiustizia con fraudi e bugie avere ministrato ai Turchi dei confini; guerra dunque a chi la pace insidiava; nissuna scusa essere capace; volere i Musulmani la Morea, a quella volgere i passi e l'armi, nè a tempo guardare, nè a spese per averla. Così detto, e volendo Memo ri-. spondere, gli troncò le parole, e lo fece serrare in fondo del castello di Romelia. Poi quando seppe, che nelle terre Veneziane non era stato fatto alcun insulto ai Turchi, gli diede la libertà, la quale usando tornò in patria.

Pervenute a Venezia le novelle dell' intimazione della guerra, il senato, stretto dalla necessità, applicò l'animo alle cose militari, e riscaldò le provvisioni. Non pretermise neanco i negoziati, onde trovare fra i principi Cristiani alcuno, che in tanto pericolo lo assistesse. Pietro Grimani instava a Vienna presso all' imperatore, sperando, che fosse inclinato al heneficio della repubblica; ma ne riportò parole ambigue e di poca speranza, non ostante che il papa, sollecitato dalla repubblica, avesse fatto uffizi d'esortazione per muoverlo, promettendogli eziandio, che se a pro di Venezia l'armi vestisse, da nissun principe Cristiano sarebbe stato molestato.

Non dimostrarono migliori disposizioni gli altri principi, per modo clie, da qualche poco di spalle in fuori, che ebbero per alcune galere mandate dal papa e dall' ordine di Malta, i Veneziani con non altre forze ebbero a combattere contro un nemico potentissimo che colle proprie. Nè queste ancora erano di gran lunga sufficienti; imperciocchè quantunque il senato avesse con qualche prontezza accresciuto il numero delle navi in Morea, assai mancava, che fossero pari a quelle, che dai Dardanelli stavano per isboccare. Forse ancora sperava di poter posare le cose senz arme. Difettava ancora più di forze di terra, poche essendo, come abhiamo detto, in quel regno, ne consentendo il tempo, che nuove vi se ne inviassero, innanzi che il nemico, che con proposito deliberato, e fermato in una determinata volontà da lungo tempo già si era allestito, vi arrivasse.

Oscitanza ancora era nel governo, che pareva timidità : gli antichi spiriti vivi più non animavano il senato, o fosse mollezza di costume, o scarsezza d'erario, o qual altra causa che sel facesse, le conquiste del glorioso Morosini non erano a gran pezza col medesimo vigore difese, col quale erano state fatte. L'antica consuetudine della repubblica, fondata sulla gelosia di stato, che nissun nobile presiedesse alle forze di terraferma in Italia, aveva dato grande nocumento allo spirito militare, e nell'istesso tempo, in cui gli eserciti dei monarchi divenivano più che nei tempi antichi, grossi e di migliore disciplina instrutti, i suoi avevano fatto o nissuno o leggier progresso; e però impari-si vedevano, avendo a combattere con ordini antichi e vieti contro ordini nuovi. Le repubbliche hanno sempre maggiore renitenza alle riforme che le monarchie, e più volentieri persistono negli ordini antichi. Sono anche gelose della libertà, gelosia, che le monarchie non hanno. Certo è, che Venezia aveva timore degli eserciti grossi e stabili, e volle preservarsi da questa peste Europea. Ma quel, che era buono per la libertà dentro, era pessimo per la difesa fuori : per questo ella prima perdè, poscia perì.

Mentre Venezia si peritava, Costantinopoli, con la viva speranza di fare acquisti, non raffreddava le provvisioni, e si ardiva. Nel mese di maggio Janum Cogia, capitano bascià, usciva dai Dardanelli con trentadue grossissimi vascelli, detti sultane, e con una infinità di palandre, zattaroni e barche da get-

tarvi sopra i ponti, non più usate nelle guerre pasè sate. Costui di nautica molto s'intendeva, a palmo a palmo ogni luogo della Morea conosceva, con molti 'Greci's' accordava, che desideravano di vivere piuttosto sotto il dominio dei Turchi che sotto quello dei Veneziani. Ancoratosi, prima a Caristo, o sia Castelrosso nell'isola di Negroponte, indi trasferitosi in Andro, si presentò, principiando il mese di giugno. alla spiaggia di Tine con tutta l'armata. Il luogo sipoteva difendere, perchè una rocca il muniva; ed essendo esposto a venti tempestosi, i Turchi non vi potevano fare lungo soggiorno, se non volevano vedere le loro navi andare a traverso per l'ira del mare. Ciò non estante Bernando Balbi, provveditore straors dinario, corrottogli il giudizio dalla timidità, disprezzate le proteste di Lorenzo Locatelli e di Ferdipando Petrovich, lo diede, Posto the Cogia mandò dentro un trombetta a ricercarlo; onde poi, acquistata per la sua viltà appresso al senato imputazione assai, fu dannato a carcero perpetuo. Conquistata Tine, Cogia navigò per trasferire la guerra in Morea, e già si scopriva veleggiando tra porto Colonna e porto Poro, , e dando opinione ad ognuno, che ad Egina indirizzare si volesse.

Non meno formidabile apparato s'accostava alla .

Morea dalla parte di terra. Il visire, partito da Andrinopoli con centomila combattenti fortissimi, cui la fama moltiplicava sino a ducentomila, era arrivato la Bilippopoli, donde piegando a piccole giornate verso la Macedonia, si era fermato a Salonicchi con

cammino della Servia, caso che vedesse nei soldati dell'imperatore qualche indizio di volere trattar la guerra. Ma scoprendo ogni cosa quieta, seguitò il viaggio verso la Morea, non essendo i Veneziani abili a dargli impedimento al passarvi. L'esercito Ottomano entrò per l'istmo nella Morea con bandiere spiegate, allo strepito dei tamburi, alle grida dei soldati giojosi di riacquistare alla Turchia quella nobil parte del suo antico dominio. S'avventarono contra Corinto, e datogli un furioso assalto, costrinsero il provveditore Giacomo Minotto alla dedizione. Nel medesimo tempo cesse Egina all'impeto delle armi marittime di Gogia.

Preso e spogliato Corinto, i Musulmani Inondarono, senza trovare riscontro potente, con l'immensa. loro moltitudine la famosa Penisola, alloggiando molto larghi per mangiare il paese, devastando le campagne, avendo in preda le case e le donne dei Moreotti. Ciò nondimeno concorrevano ad essi con pronta volontà molti Greci, che instabili avevano prima voluto passare dal dominio di Turchia a quel di Venezia, ed ora il contrario agognavano. Il principale propugnacolo del desiderato paese consisteva in Napoli di Romania, terra forte pel sito, e per le munizioni nuove, che i Veneziani con enorme dispendio avevano construtte, ma che però non erano ancora all'ultima loro perfezione condotte. I capitani, inteso gl'inimici essere dentro l'istmo, si provvedevano alla meglio, ma però per essere il caso tanto repente,

libro Trentesimonettimo. — 1715. 11 le cose vi si governavano anzi tumultuosamente che no.

I Turchi conoscevano, che la possessione della Morea sarebbe sempre nelle loro mani incerta e vacillante in sino a tanto che Napoli non possedessero. Vi si approssimarono, lo strinsero, e tanto fu loro la fortuna propizia, che s'impadronirono per una breccia aperta dallo scoppiare di una mina, di una fortificazione esteriore dalla parte di terra. Mentre i difensori stavano intenti a quella parte per impedire maggiori progressi al nemico, già sboccato per l'apertura nel fosso, i Musulmani con audacia incredibile, ed in numero grossissimo assalirono la città, dal lato, che risguarda il mare. Trovandovisi pochi difensori per essere accorsi alla parte opposta, i soldati di Alì, arrampicandosi l'uno coll'altro, riuscirono sul muro, e calati poscia aprirono la porta. Occupata larcittà, s'indirizzarono alla fortezza superiore, e facendosi sgombrare davanti colle sciabole la strada tra l'una porta e l'altra, di viva forza vi entrarono. Trucidarono spietatamente la gente colà affollata, senza risparmiare ad altri la vita che ai fanciulli ed alle donne. Perirono nell'orribile confusione i più bravi ufficiali, che combattendo anteposero la morte alla schiavitù. Restarono tagliati a pezzi molti religiosi, e con essi l'arcivescovo Carlini. Il provveditor generale Bono, ferito da un Giannizzero e preso, in pochi giorni passò all'altra vita. La città andò a sacco. Fu il bottino così ricco d'ori e d'argenti che a mucchi si vedevano per le contrade le monete di rame, ... cui i Turchi non si curavano di ricogliere per averle in disprezzo. La cupidigia e la libidine incrudelirono, come nelle città prese d'assalto. Molti uccisi, molti in ischiavitù condotti, la città spogliata d'abitatori e di ricchezze. La moltitudine degli schiavi, le spoglia dei vinti, le bandiere conquistate furono mandate a presentarsi al sultano Acmet, che stava accampato a Seres, lontano ventidue giornate dalla Morea. Fra la turba dei servi gli furono fatti vedere quattro nobili Veneziani, Angelo Balbi, Giovanni Badoaro, Niccolò Barbaro, ed il suo figliuolo, che poi furono mandati a serrarsi nelle sette torri.

Le novelle dell'infelice destino di Napoli di Romania riuscirono funestissime a Venezia, nè valse a confortare gli ammi afflitti l'essersi inteso a quei di, che la piazza di Sing in Dalmazia, fortemente difesa dal provveditore Giorgio Balbi, aveva sgarato le forze de Turchi.

Il senato, a cui crucciavano l'animo molte difficoltà, pensò, ma pur troppo tardi per la Morea, ai rimedj. Diede patenti di nuova leva, soldò fanti Italiani, ed anche Svizzeri e Grigioni, e pattuì con grosso soldo la compra di alcuni reggimenti dai principi di Germania, reggimenti però, i quali avevano sempre difettivo il numero dei soldati, che i colonnelli promettevano. Quindi condasse, per dare maggior animo alla guerra, con grosse paghe a' suoi stipendj il conta di Schulembourg, assai noto pel valore dimostrato nelle guerre d'Ungheria, di Gervalore dimostrato nelle guerre d'Ungheria, di Ger-

mania e di Flandra. Condusse anche il conte di

Nostitz per reggere la guerra nella Dalmazia.

Ma queste cose ricercavano tempo. I Turchi intanto usavano con prestezza la riputazione, che loro dava l'acquisto della forte piazza di Napoli. Scagliaronsi contra Modone, sperando di cavarne tosto i Veneziani. Venne Cogia per mare ad ajutare gl'impeti di terra, nè il provveditore generale da mare Gerolamo Delfino aveva possanza di vietargli i passi, così per essere più debole, non ostante che fossero venute ad unirsi con esso lui le galere pontificie, Maltesi, Toscane e Genovesi, come per avere ordine dal senato di schivare i conflitti grossi e decisivi. Modone cesse in quattro giorni alla fortuna Turchesca per lo sbigottimento e il poco numero della guernigione, a cui non pote infondere coraggio il provveditore Vincenzo Pasta, uomo di straordinario valore. Il mostrò combattente, il mostrò cattivo? minaceiato di morte dal crudel visire sotto nome, che celasse la conserva delle munizioni, e se non la rivelasse, già presente il carnefice per tagliargli la testa, intrepidamente rispose, non esservene altre, che quelle, ch' egli stesso aveva vedute. Pasta aveva conosciuto e ben trattato Cogia, quando costui lan-. zuiva schiavo a Venezia. Il riconoscente Turco il sulvò dall' ira di Alt. Fattoselo venire avanti, gli disse: Pasta, una volta a me, adesso a te; ma. astà di buon animo, ch' io ti solleverò, e così fece.

Precipitava intanto l'imperio dei Veneziani in Morea, perchè la celerità del nemico, e le piccole provvisioni delle piazze pervertivano tutti i disegni. I Turchi presero Patrasso, e Napoli di Malvasia. I Greci, i Mainotti stessi correvano a torme a mutare lo stato, ed a sottomettersi alla volontà del gran signore.

Non correva migliore la fortuna della repubblica nelle isole. Perdè Cerigo, la cui difesa procedette freddamente, perdè Suda e Spinalunga, sole piazze, che le erano rimaste nell'isola di Candia. Già il nemico aspirava all'acquisto di Corfù.

In mezzo a così grave afflizione pel presente e timore pel futuro, la difficoltà dei danari soprattenendo anche le provvisioni, e nutrendosi la guerra con grandissima spesa, Grimani, ambasciatore della repubblica .a Vienna, faceva nuove istanze, ricencando l'imperatore di confederazione per ajutare la guerra d'Oriente a' danni del nemico comune della cristianità. I ministri imperiali si lasciarono intendere, che sarebbero condescesi a' suoi desidari, se il senato volesse obbligarsi a lega offensiva e difensiva pei reciproci loro stati d'Italia. Alla quale proposizione avendo la repubblica, per ispedire questo nodo molto difficile, dato l'assenso, fu stipulata la lega a sicurtà degli stati delle due potenze in Italia, con esser tenuto l'imperatore a fare contro a tutti per Venezia con diecimila fanti, se assalita fesse, e Venezia per l'imperatore con seimila, se lo stato di Milano o il regno di Napoli corressero pericolo. Obbligossi ancora l'imperatore di muover guerra ai Turchi alla prima stagione...

Il senato persuadendosi dagli andari dei Turchi, che per l'anno nuovo avessero posto principalmente la mira a Corfu, nè lasciandosi eludere dai romori contrarj, che spargevano, stimò opportuno di mandare in quell' isola lo Schulembourg, affinche vedesse, qual via restasse di preservare quell'importante antemurale dell' Adriatico dalle mani della potenza nemica. Il generale, stato recentemente innalzato dalla repubblica al grado di maresciallo, conobbe, tosto che in sul luogo fu pervenuto, che se le fortificazioni antiche erano sufficienti ad ostare ad una oppugnazione condotta a modo antico, non erano parimente, quando si trattasse di resistere a tutti i mezzi dall'arte moderna inventati per espugnare le piazze. Per la qual cosa pose il suo pensiero nell'accrescere le fortificazioni, per quanto la brevità del tempo il permettesse. Eresse un grosso trincerone, che coi sobborghi del Mandracchio e delle Castrate, assicurasse meglio i due monti di Abramo e di San Salvatore. Il senato in questo mentre mandava con grande sollecitudine frequenti provvisioni di milizie, di attrezzi, di pane e d'altri generi, non senza grave disagio e spesa per la difficoltà delle navigazioni, e per essere costretto di pagare quanto provvedeva, a prezzi costosissimi.

Moltiplicavano intanto ogni giorno più gli avvisi, che nella terraferma dell' Epiro all' incontro di Corfu si ammassavano in numero assai considerabile le soldatesche Turche, e che già il capitano bascià con forte armata si era fatto vedere nel canale di Corfu; dellaquale cosa era entrata nei popoli una grandissima costefinazione. Aurebbero anzi deposto ogni speranza di salute, perchè veramente lo sforzo degli Ottomani, era maraviglioso, se non fossero arrivate novelle, che il principe Eugenio, guidando una fiorita oste di Austriaci, già aveva raggiunte le contrade dell' Ungheria per combattervi il superbo nemico dei Veneziani. Il nome del capitano, i veterani, che guidava, avendo la maggior parte di loro veduto le guerre anteriori, innalzavano a migliore speranza gli spiriti abbattuti.

Roma però di raccontare i fatti strepitosi, che sequirono, farà di mestiero di rivolgere l'attenzione a qualche altre parti dell'Europa, che nel cuore di lei essendo poste; quasi come cuore ne muovono le membra. Abbiamo già accennato, come, morta la regina Anna d'Inghilterra, e presasi la corona da Giorgio d' Hannover, l'autorità del regno era passata. tutta dalla parte dei Torys a quella dei Whigs. Il figliuolo di Giacomo II avendo protestato, ed i Torys trovandosi malcontenți, fecero un moto nella Scozia sotto nome di Giacomo VIII. Il conte di Must reggeva le armi dei Giacobiti, a cui doveva presto unirsi il duca d'Ormond dalla parte dell'Inghilterra. Giacomo si deliberò di usare la occasione per ripigliarsi una corona, che per sì lungo tempo aveva ornato la fronte de' suoi antecessori.

Mentre queste cose si preparavano, e si facevano, Luigi XIV, re di Francia, passò da questa all'altra vita il primo giorno di settembre. Di lui più nulla dirò, perchè i fatti suoi più parlano, che la penna non potrebbe scrivere: Lasciò per reggente in nome di Luigi XV ancor bambino, il duca d'Orleans con qualche modificazione di autorità, che al duca non piacque, e che fu, secondo il suo desiderio, dal parlamento di Parigi nella sua integrità emendata.

Il governo del re Giorgio aveva avuto per mezzo di un prete Irlandese per nome Strikland, che rivelava tutto a lord Stairs, ambasciatore d'Inghilterra a Parigi, matura notizia di quanto i Giacobiti macchinavano, e del disegno del pretendente, che così i Giorgeschi chiamavano Giacomo, di trasferirsi nella Scozia per dar fomento agl' insorti in suo favore. Instò pertanto appresso al reggente Orleans, perchè al passo di Giacomo per la Francia si opponesse. Orleans, che temeva, che i Whigs non volessero stare al trattato d'Utrecht, siccome quello che era stato opera dei Torys, il che avrebbe posto in gravi angustie la Francia, regolata da una reggenza, e consumata da tante guerre, diede buone parole.

Intanto il pretendente imbarcatosi sconosciuto a Dunkerke, già era pervenuto sui desiderati lidi della Scozia. Ma le cose gli avvennero infelioemente. Ormond non potè sbarcare in Inghilterra, Murr rimase vinto, ed egli stesso, sul punto di esser preso dai Giorgeschi, che il perseguitavano, sciolte frettolosamente le ancore da Aberdeen, tornò in Francia, ritirandosi poscia in Avignone. Insorse di nuovo il re Giorgio contro Giacomo proscritto, e ricercò la Francia, che anche da Avignone partire lo facesse. Il vo-

leva vieppiù allontanare dal fomite delle sue trame, e forse sospettava, il che era vero, ch'egli a turbazione dell'Inghilterra s'intendesse col cardinale Alberoni, ministro di Spagna, uomo per la sua vasta, attiva ed audace mente, capace di somniuovere due mondi, non che uno, e poco mancò, che nol sommuovesse. Giacomo dunque lasciò Avignone, e si ricoverò a Roma, molto ben veduto ed accarézzato dal papa. Vi morì nel 1766 in età di settant'otto anni. Lasciò ragioni alla corona, e disgrazie simili alle sue al figliuolo primogenito Carlo Edoardo, il quale travagliato da vari successi in vari paesi, finalmente prese dimora in Roma, dove sposò una principessa di Stolberg Gueudern. Morì a Firenze nel 1788, lasciando una figliuola naturale; conosciuta sotto il nome di princinessa d'Albanie, più nota ancora per la sua amicizia col grande Alfieri, che per l'altezza del sangue, da cui era procreata. Dico, che la principessa d'Albanie fu figliuola naturale di Carlo Edoardo, non amica, come il visconte di Chateaubriand ha voluto accennare nella sua opera sui quattro Stuardi.

I ministri d'Inghilterra difficilmente potevano persuadere a se medesimi, che Giacomo senza l'ajuto e le provvisioni secrete della Francia si fosse mosso a tentare la spedizione di Scozia. Però poco si fidavano dell'Orleans; la quale diffidenza produceva pari sentimento nel reggente, e le due potenze vivevano in mala soddisfazione fra di loro. Inoltre si sospettava in Francia, che i consigli della Gran Brettagna non continuassero nell'inclinazione dell'osservanza dei

patti d'Utrecht, siccome quelli che erano stati fatti ai tempi della regina Anna, e dai Torys, cui i ministri attuali non solamente detestavano, ma perseguitavano. Da un'altra parte l'animo inquieto di Alberoni, che poteva in Filippo quel, che voleva, ed era nemico personale dell'Orleans, dava non poco sospetto; nè l'Austria e la Spagna fra di loro bene si accordavano. Sebbene pel trattato di Baden si fossero convenute, amendue bramavano la possessione intiera dell'eredità di Carlo II, e malvolentieri sopportavano di averne solo una parte. Ma il duca d'Orleans vedeva, che niuna cosa poteva ristorare il corpo infermo della Francia, se non la pace. Laonde per purgare tutti i sospetti, e dare stabile fondamento a quella serenità, che dopo tante tempeste aveva finalmente rallegrato l'Europa, pensò di stringersi con più stretti nodi d'amicizia coll'Inghilterra e la Olanda, argomentando, nè senza ragione, che l'unione delle tre potenze farebbe stare a segno chiunque della tranquillità presente non si soddisfacesse. Per dar principio ai discorsi, comandò al signore d'Iberville, suo inviato straordinario a Londra, che si facesse avanti con dire ai ministri del re Giorgio, che se il re appruovare volesse espressamente il trattato d'Utrecht, egli era pronto a fare quanto potesse essergli a grado. La lega, a cui l'Orleans desiderava di venire, doveva essere principalmente fondata su due punti, la confermazione delle rinunzie fatte dal re di Spagna alla corona di Francia, ed ai paesi segregati, e l'assicurazione della successione nella casa d'Hannover: con

quella il reggente rendeva vane le mene dell'Alberoni, ed in caso di morte del re bambino, assicurava a se il regno; con questa il re d'Inghilterra si guarentiva dalle perturbazioni interne, e veniva a persuadersi della sincerità del duca.

Viveva allora in Francia un abate di natura non che andace, sfrontata, ma d'ingegno vividissimo, e d'ambizione uguale all'ingegno. Questi era il Dubois, che fu poi cardinale, come se fosse necessario, che almeno una volta per secolo entrasse nel sacro collegio, e la Romana porpora vestisse quel, che vi può essere di più pessimo al mondo. Egli era stato precettore dell'Orleans, che per gratitudine il tirò su agli onorì, e conosciutolo uomo di gran maneggio, gli diede l'incarico di trattare coi ministri di Giorgio; cosa, che Dubois poteva fare agevolmente e con qualche coperta, avendo antica conoscenza con lord Stanhope, dai consigli del quale pendevano massimamente le deliberazioni del sovrano della Gran Brettagna.

Nel medesimo tempo fece tastare così dalla lunga, per mezzo del marchese di Chateauneuf, suo plenipotenziario all'Aja, il gran pensionario Einsio, se volesse e per se indursi, ed agli stati generali persuadere di allegarsi con la Francia e con l'Inghilterra. Einsio, che conosceva, che per una novella discordia la repubblica nulla poteva guadagnare, molto perdere, e che era tenuta in gelosia dall'imperatore, dappoichè egli aveva acquistato i Paesi Bassi Spagnuoli, si conformò facilmente ai pensieri dell'Orleans, e desiderava, che gli stati entrassero nell'unione.

Dubois, autore e trattenitore principale di queste pratiche, si trasferì in Olanda, dove si abboccò in lunghi ragionamenti con lo Stanhope; poi lo vide in Hannover, dove aveva accompagnato il re Giorgio, andatovi per rivedere i suoi antichi stati. Tanta fu la destrezza del Dubois, che finalmente si convenne dei patti di un trattato tra la Francia, l'Inghilterra e l'Olanda, per cui intendevano di confermare la più parte dei capitoli d' Utrecht; con che e la successione protestante in Inghilterra, e quella del duca d'Orleans e de'suoi discendenti alla corona di Francia, in caso di morte di Luigi XV senza prole, si assicuravano. Il duca promise di fare, che il pretendente oltre l'Alpi sempre dimorasse, e di non prestare mai alcun ajuto ar disegni, ch' egli ed i suoi aderenti potessero ancor avere per turbare le cose d'Inghilterra. Oltre a ciò si confermarono, non volendo, che l'imperatore si attraversasse, in sua possessione gli stati d'Italia, che alla Spagna si erano appartenuti. Gli Olandesi acquistarono sicurezza per la loro frontiera, essendosi convenuto della neutralità dei Paesi Bassi Austriaci. Così parve essere posta in sicuro la quiete della parte occidentale d'Europa. Ma ciò, che un abate aveva ordinato, un altro abate disordinò, come fra breve sarà da noi raccontato.

L'Oriente risuonava d'armi e d'armati. Le generazioni stavano intente a quello, che fosse per succedere sulle prime spiagge del mare Ionio, e sulle prime regioni della travagliata Ungheria. Il terribile Cogia arrivato nel canale di Corfù, aveva principiato a dare opera allo sbarcare delle genti sull'isola; il che gli era quasi senza difficoltà riuscito, non avendo i Yeneziani forne sufficienti per vietarlo. Trentamila fanti, tremila cavalli, condotti da un seraschiere, già calpestavano il suolo Cristiano, ed avevano rizzato le tende presso alle saline di Potamò, all'incontro del sobborgo del Mandracchio. Si distendevano anche, ma con più deboli squadre, interno alla città sino alle Castrate.

Vivido era il pensiero del Schulembourg, vivide le forze, e vivido il coraggio dei soldati Italiani, Schiavoni ed Alemanni, che retti da lui contro il furore Turchesco la Veneziana terra difendevano. Ma rispetto al nemico, di numero erano pochi: insufficienti sussidi di mare eziandio avevano, non constando, tutto il loro navilio che in alcune galere, mentre i Turchi col prospetto d'immense moli di navi l'inimico spaventavano. I capitani Veneti aspettavano però, siccome già i nunzi n'erano arrivati, un grosso allestimento da Venezia, con cui speravano, se non di pareggiare del tutto, almeno di affrontare, usando il tempo opportunamente, con vantaggio la poderosa armata del gran signore. Sapevano, ch' esso già era in viaggio, e si approssimava; ma se imboccare il canale, e con fortuna prospera al desiderato ajuto condurre si potesse, dubitavano. Era la speranza ed il timore stavano sospesi ed ansj. Udirono in questo punto un gran tirare d'artiglierie verso tramontana. Conobbero, essere i segni dell'armata soccorritrice, presero conforto e del futuro meglio augurarono.

Quello era infatti il capitano straordinario Cornaro, che coll'ajuto vegnente da Venezia volteggiandosi per le acque di Otranto, e quivi avuti gli avvisi del pericolo della piazza, era velocemente trascorso verso l'isola, e le prore aveva volte verso l'imboccatura del canale a tramontana e ponente aperta. Il capitano generale delle navi, Andrea Pisani, era uscito, e postosi alle Merlere per aspettarlo. Pisani e Cornaro, congiuntisi insieme, venivano alla bocca, a ciò disposti, che gli ajuti portassero, a qual fortuna andassero. Passando a fronte del santuario della Vergine di Casopo, scaricarono per riverente saluto le artiglierie, e questo fu il romore, che aveva i Corfiotti rallegrato.

Come prima l'ammiraglio Turco s'accorse, che il nemico era vicino, interpotta ogmi altra opera, imperciocchè ancora era intento a sbarcare le soldatesche, adunò in fretta le navi, e verso la parte, donde i Cristiani venivano, le spinse. Mandò le più leggieri nel seno di Butriatò, e colle sultane all'altezza pure di Butrintò schierossi. Con quelle voleva dar di fianco nelle Veneziane, con queste attelarsi da fronte, a traverso del canale per serrare il passo. Ma per la fretta non erano ancora gli ordini bene presi, quando infuriando sopraggiunse loro addosso la flotta Veneziana. Il primo ad ingaggiar la battaglia fu il capitano ordinario Flangini, che si diede a fulminare con terribili scariche i legni di Turchia. Le sultane in questo mezzo tuonavano ancor esse, e la battaglia si sostenne per ben due ore con grandissima ferocia da

ambe le parti, entrando di mano in mano nuove navi a combattere. Ma quando il capitano straordinario Cornaro con Marcantonio Diedo e Daniele Delfino si fecero avanti colle navi più grosse, la fortuna cominciò ad inclinare in favore dei Cristiani, ritirandosi appoco appoco i Turchi molto danneggiati al primo luogo del loro sbarco verso Potamò. Dal-che i Veneziani, spogliati i Turchi dell'imperio del canale, acquistarono facoltà d'inoltrarsi nel medesimo, dove giunti essendo in faccia della fortezza veochia, diedero fondo, e sbarcarono i soldati e le provvisioni, che seco pel sussidio della piazza avevano portate. Il prospero successo aggiunse nuovo animo alla guernigione. I Greci stessi, abitatori dell'isola, che giàtitubavano, e pensavano a novità, nell'antica quiete e devozione si riconfermarono. Cogia in questo mentre continuava a tragittare nell'isola milizie e munizioni.

Dai monti d'Abramo e di San Salvatore dipendeva principalmente la conservazione o la perdita della piazza: in mano dei Veneziani la salvavano, in mano dei Turchi la mettevano in gravissimo pericolo. Per lo che il nemico si attaccò primieramente a quei due antemurali. Tentò il monte Abramo, ma tale scontro vi trovò che fu costretto a rimanersene. Ciò non ostante i Turchi, crescendo ogni giorno più la loro moltitudine per nuovi arrivi, e la rabbia pei successi improsperi, si lanciarono nuovamente contro quel monte, assaltando col medesimo impeto San Salvatore. Valorosissima ed ostinata oltre ogni credere fu

la difesa fatta dagli Schiavoni sul primo; ma sopravvanzando i Musulmani, quei fedeli soldati di Venezia restarono tutti uccisi, fatta però una terribile strage del nemico. Non ugual valore fu mostrato dagli Alemanni, che munivano San Salvatore, forse perchè non erano pagati ai tempi debiti; imperciocchè datisi vilmente alla fuga, il lasciarono in potere dell'inimico.

Gli Ottomani arrivati al possesso di quelle due sommità sopraeminenti, s'accinsero a bersagliare, tirando dall'alto al basso. Non miravano a sfasciare le fortificazioni con metodo regolare, ma davano re-'plicate batterie alle opere esteriori, e tormentavano la piazza e le fertezze col cannone e colle bombe. persuadendosi per l'esempio delle piazze acquistate nella Morea; che uguale facilità avrebbero trovatonell' espugnazione di Corfu. Tentavano spesso di superare le palizzate, con incredibile coraggio alle medesime attaccandosi; ma sempre ne tornavano sanguinosi e sfracellati, perchè la moschetteria e l'artiglierìa da fronte e da fianchi ne facevano macello. L'ostinazione vinceva il terrore concetto pei compagni morti. I Turchi spingevansi quasi giornalmente a nuovi assalti, con nissun'altr'arma affacciandosi che colla scimitarra e quante volte venivano, tante erano. risospinti. Nè i triboli, che a luogo a luogo gli assediati seminavano, nè gli artifizi di fuoco, nè le schegge, che continuamente buttavano i cannoni dellemura, nè le palle lanciate a colpi di moschetto dalle feritoje, anzi dalle stesse palizzate potevano stancare

le ferocia dei soldati di Turchia: sempre a nuovi combattimenti risorgevano.

I capitani di Venezia conosceveno, che alla lunga, abbondando sempre il campo nemico di nuove genti, nè giungendo alla guernigione soccorsi pari alle perdite, il seraschiere sarebbe venuto a capo del suo disegno con jattura inestimabile, non tanto di Vene, zia che di tutta la cristianità. Poteva anche accadere in mezzo a tanti assalti, che un giorno o per sorpresa del nemico, o per languore inopinato dei soldati propri, in qualche parte della piazza alcun adito si aprispe a coloro, che la volevano opprimere. Sperarono di fiaccare l'orgoglio, e di rompere l'impeto degli aggressori, se con una violenta sortita addesso a loro si abbandonassero. Vollero adunque fare uno sforzo ultimo, e quasi perentorio. Stabilirono il modo della fazione, come segue. Uscirono alle ore sei della notte trecento Tedeschi, duecento oltramarini dalla porta dello Scarpone, quattrocento dalla porta Raimonda e Reale. Nel tempo stesso due stuoli di galee battevano il campo Turchesco, l'uno al Mandracchio, l'altroalle Castrate; la città, la fortezza Nuova, lo scoglio di Vido col cannone e coi moschetti sfolgoreggiavano. Argomentavano, che i Turchi attaccati da tante bande nell'oscurità della notte, e sopraffatti da quell'orribile ed improvviso fracasso, tra la confusione e il danno, aprirebbono la strada a qualche segnalato vantaggio. Gli Schiavoni con inestimabile audacia scagliandosi, già avevano occupati gli orti con la spada alla mano, e cacciati dalle loro trincee i Turchi; anzirincacciatigli sino alle falde del monte Abramo, davano indizio, che qualehe grande calamità sovrastava all' esercito Turchesco. Ma la fortuna per estrani casi cambia spesso i vincitori in vinti, ed i vinti in vincitori. Gli Schiavoni vincevano, quando eoco che gli Alemanni, che dietro a loro venivano, e nell'assalto sostenere gli dovevano, o ingannati dal bujo, o da qualche accidentale disordine sconvolti, coi loro infelici moschetti alle spalle gli ferirono, e colle prime scariche più di ducento per deplorabile errore, e lagrimevole infortunio ne uccisero. Valorosi a valorosi dovevano accoppiarsi a' danni di Turchia, e pure gli uni contro gli altri a sua salute operarono. Gli Schiavoni sorpresi dal sanguinoso accidente, in prima si ristettero, e dal fugare i Turchi si temperarono; poscia parte disordinati, parte scorati per la morte dei compagni, ancorchè il. funesto errore dai sembianti, e col dare il nome secondo il costume militare, riconosciuto avessero, alle amiche mura si ritrassero, assai più menomati dall' armi sozie che da quelle del nemico.

Il seraschiere, persuasosi per la fierezza dei difensori, che si affaticava indarno con assalti parziali, e che l'assedio si andava prolungando con pericolo, che i tempi tristi sul mare sopravvenissero; volle pruovarsi, se un assalto generale meglio ajutasse le cose sue, e più sicuramente al desiderato fine il conducesse. Confidava, che siccome la guernigione, quantunque numerosa fosse, non poteva però bastare a munire sufficientemente tutte le parti di così ampie

fortificazioni, così sboccando in questo od in quell' altro luogo, sarebbe pervenuto all' esito, che si augurava.

La notte dei diciassette ai diciotto agosto coperse stupendi fatti, ma non tanto che la fama chiara non ne risuoni, e non sia per risuonarne, in sin che vi saranno al mondo uomini, che amano l'opere generose. Tutto il campo Turchesco in moto: quello era l'ultimo cimento e pei Musulmani e pei Cristiani. Il seraschiere, oltre le milizie, che già pramevano la piazza, sbarcò altri grossi corpi di soldatesca, volendo, che siccome il momento era decisivo, così ancora con tutte le forze, e con pienezza di mezzi si combattesse. Quanto d'armi e d'armati aveva vomitato il sassoso Epiro, quanto da più lontane regioni la forza del gran signore aveva a quelle spiagge sospinto, tutto sui Corfiotti lidi ad estrema disfazione della Veneziana potenza s'era adunato. Giubilava il seraschiere della vicina vittoria, giubilavano i soldati ricordevoli del fresco caso di Napoli di Romania, e già si promettevano tante ricchezze pel sacco dell' infelice Corfù, quante veramente in quella sventurata città rapite ed ammassate ne avevano.

Fra le tenebre della notte, solo interrotte dai queti lumi della fortezza e del campo, lumi, che alla sicurezza ed alla direzione delle opere ajutavano, s'udirono improvvisamente venire dalle tende Turchesche immensi urli d'uomini, immensi strepiti di militari stromenti: accese faci precedevano ardenti schiere, spavento e stupore in chi udiva, ed in chi vedeva

sorgevano. Questi erano i Turchi, che dal fiero seraschiere e dagli altri capitani svegliati, ad un assalto. generale si slanciavano, ben sicuri di quello, che avverrebbe, non dubitando, che angusta rocca e pochi soldati a comparazione del loro immenso numero contrastare potessero. Nè la quantità dei morti, o quella dei feriti curavano, purchè vittoria acquistassero. Corsero con furore così grande, e con furore così ancor più grande contro le prime difese si serrarono, che i Tedeschi, che quivi stavano, atterriti senza contrasto le abbandonarono, obbligando gl'Italiani e gli Schiavoni per lo scarso numero loro a fitirarsi nella fortezza Nuova e nella città. Nè indugio fuvvi, nè tiepidezza fra quella gente animosa ed efferata di Turchia. Spianarono con ugual impeto le palizzate, occuparono il rivellino avanti l'opera a corno, denominata Sant' Antonio, alzarono terreno sopra lo scarpone, piantaronvi trenta bandiere, già si pruovavano a scalare gli angoli bassi della fortezza. Guadagnato dalle furiose schiere un largo campo, angusto luogo includeva allora le bandiere di Cristo: non mai in maggiore pericolo si era trovata la cristianità. Già i soldati di Venezia sbigottiti dal terribile cozzo cedevano; gli urli dei barbari, lo strepito dei tamburi e delle trombe, il romore delle armi da fuoco, i colpi delle scuri, che squassavano le palizzate e le porte, rendevano uno spettacolo tale, che non so, se maggiore fosse o l'orrore, o lo stupore, o il terrore; là si trattavano le sorti dei Cristiani già afflitte. Quelle di Turchia avrebbero coll'ultima fine

sopravvanzato, se a così imminente pericolo mon fossero accorsi il maresciallo Schulembourg, il generale della piazza Loredano, uomo, come il Schulembourg, di finissimo valore, il sergente maggiore Sala, il provveditore della piazza Francesco Mosto, e tutti gli altri ufficiali più graduati; imperciocchè nissun , di loro in quell' orrendo caso fu di se stesso alla sua patria avaro. Gli eletti capitani tanto s'adoperarono con la voce e con la mano, combattendo ciascuno alla pari di qualunque più basso soldato, che nuovo coraggio e nuovo vigore spirarono a chi già ne mancava: scagliaronsi i rinvigoriti Cristiani, e contra i Turchi la battaglia rinfrescarono. Nè soli stettero sul conteso campo. Per provvidenza dei capitani dalle altre parti della piazza arrivavano nuove schiere, che colle stanche congiungendosi frenavano l'ardimento degli aggressori, e quelle superbe fronti rompevano. Abitanti e forestieri, uomini e donne, religiosi e laici; ripresisi da ognuno gli spiriti, correvano a gara al luogo del pericolo, q usando quelle armi, cui o disegno o caso aveva loro posto in mano, o ai soldati porgendole, o essi, come ferifi fossero o languenti, curando e rinfrancando. Narrano, che un frate Greco con un gran crocifisso di ferro in mano si avventasse; il generale, vedutolo, gli disse, Frate, che stai facendo? Lasciate pur lasciate, rispose, che dia loro di questo Cristo maladetto sulla testa; e così si seagliava. Ogni altro artifizio, ogni più terribile stromento di guerra i magnanimi difensori in quel mentre usavano. Il cannone e l'archibuseria fulminavano dalle

mura; piovevano sopra i feroci assalitori bombe, granate, sassi, fuochi artificiati, insomma tutte ciò, che offeriva alla mano la necessità di una disperata difesa: L'odore della polvere scoppiata, i guizzi di funesta luce, che delle infuocate bocche uscivano, avevano alla prima terribile scena un' altra ancor più terribile aggiunta. Morte sicura, o vita tormentosa questi o quelli spegnevano o affannavano.

Ma non i Turchi dal furore e dalla spinta cessavano. Replicavano anzi con maggior forza le offese. Al sangue non badavano, volevano la conquista, genti sopra genti accumulavano, valore con luoghi forti da una parte, furore con moltitudine dall'altra. Così pendevano le sorti, e già la stanchezza prendeva quei di dentro. Vide Schulembourg, che il continuare nel medesimo modo di combattere, che già da sei ore durava, sarebbe finalmente fatale, ed a ruina riuscito. Usei furioso con ottocento oltramarini ed Italiani da una porta, sovra il nemico serrossi, il ferì per fianco, e tale fece di lui orrendo scempio, che attoniti prima, poscia spaventati, i Turchi si diedero alla fuga, lasciando in potestà dei Cristiani in meno di mezz' ora lo scarpone con venti bandiere, e duemila cadaveri, che rendevano testimonio, quale e quanta fosse stata la franchezza ed il valore di chi gli aveva affrontati. La opportuna e maestrevole sortita del Schulembourg fu al tutto la salute di Corfù.

Questo fu l'ultimo sforzo dei Turchi. Nel giorno, che seguì, più nulla tentarono. Altri terrori gli aspettavano la notte, non dagli uomini provenienti, ma

dal cielo. Sorse ad un tratto, come suole in quei caldi climi, un impetuoso ed orrido temporale con tuoni e fulmini stupendi, e con così dirotta pioggia, che squarciate le tende del campo, allagati gli alloggiamenti ne furono, tolto ogni riparo ai soldati, le navi stesse squassate, e sconquassate si ruppero. Molle ognuno e scoraggiato cominciava a maledire la fatale impresa. Parve in vero loro fatale ed il così forte rincalzo dei Cristiani, e l'improvvisa ira del cielo. Quella gente religiosa, anzi superstiziosa, credette, che fosse avviso, che Dio era contrario alla loro intenzione, e che indarno contro chi tutto può; si affaticavano. A gara e con clamori grandi addomandavano di essere novellamente sulle terre di Turchìa trasportati: più lungo soggiorno sulla Cristiana abbominavano. Ancora il seraschiere fra la speranza ed il timore esitava, quando si videro nel lontano mare numerose vele, che a golfo lanciato verso l'assaltata isola venivano. Quest' era la flotta di Spagna, che Filippo, o piuttosto Alberoni al soccorso dei Veneziani mandava. Non vi fu. più luogo a dubbio, non a indugio, neanco ad elezione; una inevitabile sconfitta sovrastava, se non se ne andavano, e presto. Montarono fuggendo ed alla scompigliata sulle sdruscite navi, e non senza grave patra di essere sopraffatti dai Cristiani uscirono dal canale, ed usando un vento di tramontana, che propizio si era messo, nel golfo di Corone in Morea per scendere alle Sapienze arrivarono. Abbandonarono nell'isola cinquantasei pezzi di cannone, otto mortari, bagaglie, attrezzi

militari, copiosi progredimenti da bocca e da guerra. Stettero sulle terre di Corfu quarantadue giorni, ventidue oppugnarono la piazza. Quindicimila pel fuoco e pel forzo Veneziano perirono; dei Veneziani e degli isolani mancarono intorno a tremila.

Pervenute a Venezia le lietissime novelle, il senate seese incontanente nel pubblico tempio per ringraziare Iddio dell'ottenuta vittoria. Poscia per pubblico decreto fermò, che dovesse alimentarsi accesa in perpetuo una ricca lampada a Corfù innanzi all'altare di San Spiridione, venerato, come speciale protettore, dagl'isolani. Liberale e grazieso si dimostrò vene chi con tanto valore aveva la causa di Venezia, e della cristianità sostenuta. Innalzò con le debite lodi il-capitano generale delle navi Pisani, il capitano straordinario Cornaro, il provveditore Loredano. Rizzò nella fortezza vecchia di Corfù una statua pedestre al maresciallo Schulembourg con la seguente inscrizione:

Mathiæ Johanni comiti a Schullemburgio, Summo terrestrium copiarum præfecto, Christianæ reipublicæ in Corogræ obsidione Fortissimo assertori, adhuc viventi, Senatus.

Anno MDCCXVII.

A questo passo, mal mio grado, sono obbligato a toucare una fisima di chi erede di aver solo il privilegio di adulare. Pietro Daru, che scrisse recentemente i fatti dei Veneziani, si lasciò sfuggire dalla penna, che la statua del Schulembourg su eretta sulle, ruine di tutte quelle, che la bassa adulazione, come

scrive, della nobiltà Corfiotta, avea decretate a parecchi provveditori, e che ora il senato aveva fatto atterrare. Queste sono ciance; nè la nobiltà di Corfu eresse statue ad alcun provveditore, nè il senato le fece abbattere. Mi pare di più, che nel deuto dello scrittore vi sia, oltre la falsità, una grande audacia, perchè viene a significare; che in tanti secoli non è stato mai in Corfù alcun provveditore, che vi abbia con bontà e giustizia esercitato il magistrato; e se alcun buono vi fu, che male ci sarebbe stato, e che adulazione nell'innalzargli una statua?

Fu Schulembourg anche rimeritato con una pensione di cinquemila ducati annui per tutto il corso di sua vita, e presentato di una ricca spada giojellata. Furono eziandio premiati gli altri ufficiali con accrescimenti di stipendio e di grado. Finalmente il senato premiò con onori e munificenze nei sopravviventi la virtù degli estinti.

Accrebbe l'allegrezza dei Veneziani l'essersi sentito, che nel mentre che essi con tanto valore difendevano. Corfù, il principe Eugenio aveva rotto in una grossissima giornata a Petervaradino il gran visire con morte di trentamila Ottomani, e preda di centotrenta pezzi d'artiglieria, dell' intiero bagaglio, della cancelleria, delle scritture, di tutte le tende e di suppellettili ricchissime.

Il principe sapeva vincere, ma sapeva anche bene usare la vittoria. Perlochè l'anno, che seguì, messosi di nuovo in campo, e data una nuova rotta ai Turchi, s'impadronì di Belgrado, principale propugnacolo dell'impero Ottomano in Ungheria. I Veneziani altresi divenuti baldanzosi per la prosperità della fortuna, mandarono, sotto guida di Lodovico Flangini, capitano già pruovato con molta lode nelle battaglie precedenti, ventisette vascelli di fila verso i Dardanelli, con isperanza di farvi frutto contro l'armata Ottomana, che vi stava coll'ancore aggrappate sulla spiaggia Asiatica. Giunti nel giorno sesto di giugno a Stalimene, andarono poi a dar fondo nel porto d'Imbro.

Quando gli Ottomani, cui reggeva Ibraim d'Aleppo, s'accorsero, essere così vicino il nemico, salirono dallo stretto, e coi Cristiani s'affrontarono.
Seguitarono parecchi combattimenti piuttosto alla
larga che manescamente; finalmente vennero alle
strette ai sedici di giugno. I Turchi godevano del sopravvento, e con impeto si slanciarono contro i Veneziani; ma le navi di San Marco sostennero l'urto
con tanta fermezza, che gli assalitori si trovarono in
necessità di dare indietro con non piccolo danno degli
uomini e delle navi. Quella soprattutto, che portava
l'ammiraglio Ibraim, fu obbligata di ritirarsi a rimurchio dopo d'aver perduti gli alberi di gabbia, e col
sartiame, ed il corpo stesso assai malconcio.

"Si apriva opportuna occasione ai Cristiani di perseguitare il nemico, che spaventato e ingarbugliato ai ritirava, se la capitana del Flangini, sdruscita e lacera ancor essa non fosse stata, ed egli medesimo trafitto da mortale ferita. I Turchi ebbero campo d'indirizzarsi a Stalimene. Flangini, l'asprà ferita

un momento più che l'altro tormentandolo, per mancamento d'acqua e di munizioni, girò il cammino verso Andro; poi travagliato in mare da tristissimi tempi, e molto battuto da furiosa burrasca, arrivò in Morea, dove diede fondo a Termis, distante trenta miglia da Napoli di Romania. Il luogo era sospetto per la prossimità dell'inimieo. All'alba del dì guente udi tiri di cannone, vide otto legni d'Algeri, credette, che fossero la vanguardia di tutta l'armata di Turchia. Il valorose uomo, reggendo con pronto spirito il corpo cadente: Portatemi, disse, sul cassero; giacche battaglia è voglio mortre in battaglia. Ma nello scuotimento inseparabile dal moto, conquassato dal male, rende la patria anima con dolore di tutti, che per la sua bontà l'amavano, e pel valore l'ammiravano. Il conoscente senate creò cavaliere il sue fratello Costantino.

Alla fama delle accadute battaglie, il capitano generale Pisani, che a Gorfu stanziava, si spinse col navilio settile verso i mari di Levante. Le ausifiarie il seguitavano, due Fiorentine, cinque Maltesi, quattro pontificie, sette Portoghesi, sette Spagnuole. Fatte parecchie mosse, parte di volontà, parte perforza di vento, finalmente i duo ammiragli nemici si avvisarono insieme nelle acque di Carigo. Fulungo il conflitto; i Cristiani lacerarono molte navi nemiche, alcune ne affondarono. I Turchi avendo la peggio, si staccarono, e nel vicino Certgo si rifuggirono. I Cristiani andarono a dar fondo in Zante; poi più su verso Corfu veleggiando, si posero in

Santa Maura. Opportunamente e con gradimento del Schullembourg giunaero, siccome quello che era intento a fare fazioni sulla terra ferma. Trasportatori le milizie sulle navi, se gli diedero Preveza e Vonizza, cacciò gli odiati Musulmani da quei lidi e ada quella acque, cui, commettendo gravissimi damir, tenevano quasi intieramente serrate per le mercatanzio. La repubblica s'insignorì in Dalmazia della fortezza d'Imoschi verso l'Erzegovina.

Wariarono i successi delle armi, sì terrestri che marittime, nel seguente anno del 14718: Nella Dalmazia; nell' Albania, nell' Ionio, nell' Adriatico si pugnò con diversa sonte; ma però insomma col vantagino dei Cristiani. Nel medesimo tempo Eugenio vinceya di nuovo, e la potenza Ottomana vieppiù prostrava. I Turchi allora, ricevendo la loro intenzione variazione dai successi delle cose, e dimostrando inclinazione alla concordia, domandarono di patteggiare, Si adunarono, per dar forma alle cose i plenipotenziari Austriaci, Turchi e Veneziani a Passarowitz. Per la pace ivi sottoscritta ai ventano di luglio del 4718, rimasero a Cesare le piazze di Tomeswar e Belgrado, ai Veneziani Imoschi, Cerigo e Cerigotto. Terminate le grosse battaglie, sopravvisse per qualche tempo la molestia dei cersari, che perturbavano le navigazioni. Fu necessità impiecargli.

Le stipulazioni di Passare, witz non riuscirono di tutta quieta pei Gristiani, non ancora riposati dai travagli di tante guerra, perchè per gli sinisurati concetti dell'Alberoni, la sollecitudine degl'imperiali dovette rivolgersi a difesa degli stati d'Italia, cui le forze di Spagna minacciavano.

Non fu la pace lieta pei Veneziani, avendo per lei perduto la Morea, nobile conquista di Francesco Morosini, e quanto loro era rimasto nell' isola di-Candia. Un accidente orribile contristo maggiormente gli animi afflitti. Nella notte dei ventuno di settembre, un fulmine sceso sulla nuova conserva delle polveri nella cittadella della fortezza vecchia di Corfù, l'accese, e per lei, comunicatosi il vampo, s'accesero ad un tratto tre altre, l'una, dentro il castello con mille barili di polvere, l'altra, sotto la campana nel grebano con ottocento, la terza inpoca distanza da questa con più che mille. Chi potrebbe, con adeguate parole, ridire lo spavento, l'orrore, la desolazione di quella funesta notte? Udissi lo scoppio lungi fra i monti dell' Epiro, udissi Jungi pel mare, e i naviganti rivolsero; le vele altrondo per allontanarsi da una terra, da cui pareva, che l'inferno si spalancasse. Caddero gli edifizi tutti, che nell'alto della cittadella torreggiavano; caddero quei del basso recinto; caddero o traballarono. screpolarono, o sí sfasciarono tutti quelli, o pubblici, o privati, che nella città s'innalzavano: le alte ruine delle sgominate mura fra mucchi di rottami sorgevano, e segno facevano, che all' industria umana benefica axeva prevalso una invenzione piuttosto diabelica-che umana. Alle ruine mute ed insensibili si mescolarono quelle di chi aveva avuto; od ancora aveva e voce e senso. Uomini morti e

LIBRO TRENTESIMOSETTIMO. — 1718. . 39 uomini semivivi, gli uni e gli altri schiacciati e rotti dimostravano quanti dolori sotto quegli incomposti sfasciumi si fossero nascosti, o s'ascondessero. Il capitano generale da mare Pisani vi restò morto: morti pure Giovanni Morosini, governatore di nave; Marco Bono, consigliere; Luigi, suo fratello, soprascomito; Vincenzo Zorzi, castellano; Carlo Minio, con altri molti ufficiali, soldati, eserventi, al numero di trecent'uno, e di quaranta quattro remiganti. E chi non morì sepolto fra i sassi diroccati, fu balzato in aria dalla prepotente forza del fuoco, ed in terra poscia stramazzando s'ammaccò. Francesco Pesaro, governatore di nave, Francesco Diedo, governatore di bastarda, e non pochi altri, così in città come in fortezza, uscendo a stento le loro compassionevoli grida di sotto a quelle informi e terribili cataste di sassi e di legnami, . ne furono estratti, ma pesti, malconci, rotti e sanguinosi. Tale fu l'impeto della scossa, o per meglio dire del terremoto suscitato dall'immenso scoppio; tale l'impete del turbine rovinatore, che ne sorse, che ne restarono affondate quattro galeotte ed una galea, e tutti gli altri legni pruovarono gravissimi danni, sì per lo scuotimento stesso, e sì per la tempesta dei sassi, che mandati in alto, sopra di essi poscia grandinarono. Pietosa opera si vide per lunga pezza dei cercanti fra gli aspri e duri ammassi le reliquie, o spente, o semivive di coloro, cui più cari o per parentela avevano, o per amicizia. Pianse un pezzo la città ed onorò i morti; pianse e curò i

vivi; niuna cosa mancò di quanto dalla pietà degli uomini la disgrazia richiedeva. Il cadavero del capitano generale, tratto da quello, quasi direi improvviso sepolero, fu da tutti gli ordini dei magistrati, della milizia e dei nobili con pompa fimebre alla destinata tomba orrevolmente trasportato: tutti il compiansero per l'acerbità del caso, tutti per la memoria del suo retto e souve governo. Vennero quindi da Venezia consternata ed afflitta novello consolatorie : il senate largì spssidj ai parenti degli estinti. Poscia si dava al riparo delle mura, o rovinate, o sfesse. Gran bisogno ne avevano: aperto per venti passi in larghezza il flanco del castello della parte del Mandracchio aperto per sedici in venti in altezza sino al piede del fondamento, caduta quasi tutta co' suoi fianchi la porta, abbattuti i quartieri delle soldatesche nella cittadella, le conserve delle armi, tutte le abitazioni rovinate, rimasto il terreno entro il castello disperso per lunghezza di quindici passi, lasciato un concavo a guisa di haratro, o di voragine assai profondo con forma di semicircolo. Gl' ingegneri, indicando e consentendo lo Schullembourg, ordinarono nuove fogge di fortificazioni, per cui la piazza fu ridotta a quello stato, in cui ai nostri tempi l'abbiamo veduta.

Nei colloqui d' Hannover, ai quali era intervenuto il conte di Pentarrider da parte dell'imperatore, erasi convenuto, siccome già più sopra abbiamo toccato, tra la Francia, l'Inghilterra e la Olanda, di certi patti, per sui venivano guarentiti all' Austria gli

stati, che la Spagna aveva posseduti in Italia, che è quanto a dire il Milanese, il regno di Napoli, la Sardegna, la Sicilia, ed i presidi della Toscana. Non vi poteva nascere difficoltà pel conto di Milano, Napoli, Sardegna, e la più parte dei presidi, poichè già essi in potestà dell' imperatore si trovavano. Pertanto i negoziati non potevano versare che intorno alla Sicilia, ceduta pel trattato d'Utrecht, al duca di Savoja. L'imperatore protestava, che a qualunque altra cosa avrebbe piuttosto rinunziato che alla cicuperazione della Sicilia, affermando, che i due regni di Napoli e di Sicilia, sotto nome di regno delle due Sicilie, erano, da tempi antichissimi, stati seliti evivere sotto la medesima corona, e che il separargli era contro natura, contro le consustudini, contro la ragione, contro il dritto. Instava adunque continuamente su di questo proposito, e con lui instayano i suoi consiglieri principali, che in ciò concordi col desiderio dei popoli Austriaci, gli avevano rimproverato, e tuttavia gli rimproveravano, che troppo più ossequentemente che si convenisse, si era acquetato allo smembramento della Sicilia dall' antico ceppo della monarchia.

Le tre potenze, che desideravano la pace, temando, che per risentimento di Cesare ella si scompigliasse, averano pensato modo di contentarlo, con fare, che la Sicilia si avesse, e per compenso a Vittorio Amedeo, re attuale, la Sardegna si consegnasse. Vittorio non era uomo da sopportare, se avesse potuto con animo quieto un cambio, che gli era di pregiudizio, stante che per grandezza, per-popolazione e per ricchezza la Sardegna non poteva stare a petto della Sicilia. Ma confidavano, che avrebbe consentito per forza a ciò, che colla forza non poteva contrastare, perchè insuperabile era la potenza dei due re e della repubblica; l'imperatore poi, non. avendo Vittorio l'ajuto della Francia, il poteva facilmente opprimere dalla parte del Milanese, massime chiamandovi i veterani, testè pure vincitori dei Turchi. Nè quelli erano più i tempi della regina Anna, tanto parziale per lui, perchè anzi Giorgio odiava quanto da Anna si era fatto, e non che Vittorio potesse sperare, come per lo avanti, soldati e danari dell' Inghilterra, correva pericolo, ch' ella contro di lui ed unita coll'imperatore si voltasse. Per la qual cosa i tre alleati non prevedevano dalla parte del redi Sicilia, che a niun altro modo che col consenso poteva medicare la sua causa, alcun grave impedimento ai loro disegni. Quanto all'imperatore, sebbene non gli piacesse l'obbligo di avere a privarsi. della Sardegna, tuttavia mirando all'amicizia delle tre potenze, ed al ricco acquisto della Sicilia, al quale con difficeltà da se solo avrebbe potuto aprirsi la strada, non si dimostrava alieno dal calare nella sentenza dei confederati. Così le cose erano disposte, quando i Cristiani e i Turchi in Ungheria, in Albanìa, nell' Adriatico, nell' Ionio, nell' Arcipelago fra di loro la crudele guerra esercitavano.

L'accorto Alberoni, che dominava in Ispagna, aveva subodorato, avendovi mandato un suo agente

segreto, i negoziati di Hannover. Gliene venne poscia un più tardo, ma ancora più certo avviso, perchè i ministri di Francia e d'Inghilterra ne l'avevano fatto consapevole, sparando, che vedendo il consenso e l'accordo di principi così eminenti e di tanta forza, si sarebbe risoluto a non opporsi, ed a consigliare al re Filippo di contentarsi. Di ciò tanto maggior fidanza avevano, quanto che la Spagna consumata da guerre lunghe e disastrose, non era, o almeno non pareva in grado di fare uno sforzo gagliardo, specialmente per mare, per riconquistare da se le due isole, di cui si trattava il cambio. Ma in ciò s'ingannarono digran lunga. Alberoni, nato in una ignobile casetta di Piacenza da un ortolano, o piuttosto giornaliero lavoratore d'orti altrui, e da una filatrice mercenaria di bambagia e lino, aveva sortito dalla natura, non solo ingegno capacissimo de' più vasti pensieri, ma ancora coraggio indomabile, e tale da non spaventarsi, e nemmeno sbigottirsi per qualunque difficoltà, che gli si attraversasse. Aspirava continuamente a concetti alti, e gli pareva di poter disporre ad arbitrio suo. d'ogni reame. Determinatosi del tutto a far risorgere la Spagna dall'infelice fortuna, in cui era caduta, e ripigliare ciò, che le era stato tolto, nè nulla curando, anzi piacendogli, che il mondo per un nuovo moto da ricapo si sgominasse, si fece avanti al re, e gli disse : che l'imperatore aveva sempre disegni sulla Spagna; che aveva promesso ai Barcellonesi di tornare ad ajutargli, ed a sollevare la Catalogna fra due anni; che questi suoi pensieri avrebbe già mandato ad

effetto, se non fosse unto stravolto dalla guerra coi Turchi; che sapeva di certo, che ad onte dei patti d' Utrecht, in virtù dei quali la Spagna aveva ceduto la Sicilia al duca di Savoja, con clausola di rogresso alla Spagna, Vittorio Amedeo negoziava con la corte Cesarea, per trasferire; mediante compenso equivalente, la corona di Sicilia in Cesare; la qual cosa avrebbe privato per sempre la Spagna delle ragioni del regresso. Osservasso bane, continuava a dire; quanto avversa a Spagna fosse la condotta dei Cesarei, anche dopo il trattato d'Utrecht, le contribuzioni esatte dai principi d'Italia contro il tenero del capitolo della mentralità, il consiglio chiamato di Spagna instituito a Vienna, como se ancora questo. nobile reame all' Austria si appartenesse, insulto certamente da non tollerarsi; che da ciò era da dedursi, che anche consentendo alla rinunziazione finale della Sicilia e della Sardegna, ed al cambio, che se ne voleva fare, il re non potrebbe vivere con l'animo riposato, stante la nemica disposizione di Cesare, e la Sicilia in mano sua non sarebbe che un mezzo più potente per turbare le cose in Ispagna; badasse finale mente, termino dicendo l'infiammato ministro vallo sdegno della nazione Spagnuola in vedendo, che sua maestà tollerasse con tanta pazienza gl'insulti fattile' col credere, che al suo sovrano attuale potesse dislente essere, e con la creazione di un così detto consiglio di Spagna nel cuore della Germania.

al re dubbiosó dei casi futuri, e per sentimento di religiosa pietà ripugnante a volger le armi contro

l'imperatore, mentre egli teneva implicate le sue contra il nemico perpetuo della cristianità (queste cose succedevano nel 1717), andava melto a rilento a quello, che l'audacissimo Alberoni, distarbatore della quiete altrui, s'ingegnava cupidissimamente di persuadergli. Gli pareva anzi, se a ciò si fosse indetto di mancar di papola al papa, avendogli promesso di non tentare cost sienna contro Cesare, insino a che la guerra contro gl'infedeli durasse. Gl'incresceva ritirarsi dalla choluzione fatta di accrescere con l'agafunta delle sue navi le flotte ausiliarie, che in compagnia delle Veneziane contre gli Ottomani combatteveno. Non gli soffriva l'animo di pensare, che se malche zinistro sul mare ai Cristiani sopravvenisse, egli ne potrebbe essere imputato, quando le sue forze, da quelle degli alleati segregato avesse. Non gli era navocato, che per l'unione con più riputazione si conservavano le cose comuni, e che ciascuno era obbligato di contribuire al caso di quella socra guerra secondo le forze e possibilità sue.

Ma Albenoni, che poco più, e forse non più si carava di Cristiani che di Turchi, purchè la Spagna sollevasse e sublimasse, ed il suo nome sulle ali della fama mandasse, si fece con maggiore energia intorno a Filippe per togliergli ogni scrupalo, e farghi sagnitare la sua volontà. Considerasse, gli soggiunse, che il suo nomico non ometterebbe di usare la prima occasione, che gli si affacoiasse, per nuocetgli, e che per ciù fare punto non baderebbe, se fosse con piacere o con dispianere del papa, o d'altro sovrano

qualsivoglia, che l'essere rispettivo verso chi non era altro non era che un volere i propej danni; che quanto alla flotta ausiliaria di Spagna, o fosse o non fosse nei mari di Levante, nulla importava alla somma delle cose, perocchè le flotte Cristiane avevano acquistato tale superiorità, anzi imperio, che quelle del soldano non si ardivano più di uscire dai loro porti; che infine sua maestà era obbligata a valersi dell' idonea opportunità, che si presentava, e che forse, quando trasandata fosse, mai più non tornerobbe, di mettere in azione i suoi giusti diritti sui regni, che pel trattato d'Utrecht gli erano stati tolti, e che la Spagna tutta bramava di rivendicare; che ciò tanto più sicuramente, salva coscienza e con colore di ragione poteva fare, quanto il duca di Savoja co' suoi negoziati subdoli colli imperatore tendeva a percuotere le ragioni del regresso, a cui il re non poteva. nè per onore, nè per illibatezza, nè senzazindegnazione degli Spagnuoli rinunziare.

Filippo cesse finalmente alla volontà del ministro, e si prese nei consigli regj, che le cose di Sicilia e di Sardegna coll'armi si tentassero. Per la qual cosa con nuove imposizioni si cercavano danari, con nuove leve di soldati si accrescevano le compagnie, con nuovi navili s' ingrossava ogni giorno l'armata. Le navali opere principalmente si erano infervorate in Barcellona e in Cadice: la Spagna spossata ed esausta a nuova e piena vita con maraviglia d'ognuno risorgeva. Tanto può in un regno una sola mente vivida e forte! Perchè poi i formidabili apparati non dessero

troppa materia di sospettare, nè potesse sapersi, dove veramente dovessero essere mandati a ferire, si andava spargendo voce, che pei mari del Levante a soccorso dei Veneziani tutto quell'insolito ammannimento fosse per indirizzarsi.

Prima però, che si mettessero ad esecuzione i vasti disegni dell'Alberoni, ei volle intendere per bella guisa, qual fosse l'animo del re di Sicilia, dalle cui risoluzioni poteva singolarmente accertarsi il buono od il cattivo successo delle cose, che si macchinavano. La natura sua sempre variabile, e certe voci, che andavano attorno, ch' egli trattasse coll' imperatore, per farselo benevolo procurando il matrimonio di un'arciduchessa col principe di Piemonte, suo figliuolo primogenito, il che dava luogo di sospettare chi altre congiunzioni più strette e più recondite, tepevano sospeso Alberoni, e molto delle intenzioni di Vittorio Amedeo dubitava. Per farlo scoprire, e tirarlo, se fosse possibile, nella sua congiunzione, per facilitarsi, anche con suo consenso, le contemplate conquiste, gli propose capitoli di alleanza; che vi fosse lega difensiva ed offensiva fra le due corone di Spagna e di Sicilia; che conquistatosi dalla Spagna il regno di Napoli, ajutasse con dodicimila fanti e tremila cavalli la Sicilia a conquistare lo stato di Milano da rimanere in possessione della casa di Savoja; che intanto e per modo di deposito il re di Sicilia rimettesse l'isola a quel di Spagna, in ricompensa del quale deposito questi gli somministrerebbe un milione di scudi per la bisogna di nuove leve.

. Vittorio non era di natura tale, che per tefte di talfatta fosse per iscoprirsi, o per accettore condizioni tanto variabili, e soggette a moltiplici casi di fortuna. Rispose per modo che Alberoni restò più sospeso che prima: che voleva subito il milione di scudi; che voleva di più settomila squdi al mese; che Flippo matidasse, senza aspettare altra conquista, dedicimila seldati nello stato di Milano per essere sengiusti coi Piemontesi; che fatta la conquista di Napoli, no mandasse ventimila; che i luoghi conquistati nel regno. fossero custoditi de Spagmoli e Piemontesi in ugual numero; che parimente le contribuzioni levate sullo stato di Milano, si dividessero per metà ciasouno, che la Spagna non deponesse le armi, se non quando il re di Sicilia fosse in piepo e pacifico possesso dello stata sopraddetto. .

Alberoni, che sapera conoscer bane, che comignificassero le pretensioni eccessive del re di Siciliar, merca nomo da essere delaso da pratiche vane, attoriuttosto ad ingannare eltrui che a lasciarsi ingammer egli, non prestò orecchio, e visppiù si confermò nell'opinione, che Vittorio coll'Austria si fosse accordato. S'accorse allora, che non più sulle offerte e sulle esortazioni, ma solla forza gli bisognava far fondamento per arrivare a' suoi fini.

Mentre trattava col re di ficilia, altre macchinazioni più lontane andava tessendo l'irrequieto ministro di Spagna: gli uomini capaci di vasti concetti sono soliti a dare nelle chimere, vedendo facilmente il possibile nell'impossibile. Talè fu Alberoni. Per sollevare a miglior fortuna la Spagna, e torre ogni impedimento alle sperate conquiste, aveva per mezzo del principe di Cellamare, ambasciatore del re Filippo in Francia, tenute certe pratiche, che miravano a privare il duca d'Orleans della reggenza per investirne il re Filippo stesso, il quale poi in tale modo avrebbe potuto concorrere a' suoi fini con le forze unite dei due reami. Tentò, come fanno tutti gli aggiratori, i malcontenti, massimamente i duchi di Mena e di Tolosa, figliuoli illegittimi di Luigi XIV, ma legittimati dal padre coll' autorità del parlamento, e dichiarati capaci di succedere alla corona. Questi due principi vivevano in mali termini coll' Orleans, perchè egli aveva escluso il Mena dal consiglio di reggenza, ed amendue voleva privare, come poi fece, del dritto di successione. Alberoni fomentava eziandio i Giacobiti in Inghilterra con isperanza, che rivoltassero lo stato a favore dei principi espulsi, od almeno tali turbazioni vi suscitassero, che per l'Inghilterra bisognasse pensar ad altro che ad impedir la Spagna su quanto aveva in animo di fare. Altri stromenti ancor più lontani cercava, ingegnandosi di spingere colle sue esortazioni e promesse la Svezia contro l'Austria, e di allontanare la Turchia da ogni desiderio di pace coll'imperatore Carlo. Così vasti, e forse stravaganti pensieri nella sola mente di Alberoni pullulare potevano: così macchinava, e forse così sognava.

Ma chimere non erano gli apparati guerreschi, che faceva per la grande cupidità, che aveva della impresa delle isole. Sul finire di luglio del 1717 salpava da Barcellona l'arcana flotta, di cui tutti temevano, e nissuno sapeva lo scopo, al quale s'indirizzasse. Principi e ministri stavano con sommo studio, nè senza grave cura intenti ad osservare, dove quell'insolito moto avesse a ferire, e degli aggiramenti dell'Alberoni si maravigliavano: della pace testè conclusa nell'occidentale Europa stavano in forse. Alberoni interrogato dai ministri d'Europa, che si volesse, rispondeva, ed affermava con animo sedatissimo, che non attenterebbe nulla contro le potenze Cristiane; ma gli effetti riuscirono dissimili dalle parole.

Si numeravano nella flotta dodici vascelli da guerra con cento navi onerarie, che portavano ottomila fanti, e seicento cavalli da sbarcare alle fazioni di terra, oltre una fiorita artiglierìa sì di battaglia che di campagna, e copioso traino di attrazzi, munizioni e vettovaglie. Era destinato a reggere le armi di terra il marchese di Leide, quelle di mare il marchese Mari. Ai ventidue d'agosto accostatisi alla Sardegna, approdarono alla spiaggia di Sant'Antonio nel golfo Cagliaritano, e tosto diedero opera allo sbarcare delle genti, e di quanto era necessario per pascersi e per combattere, così nei campi aperti, come contro le piazze, che volessero conservarsi nell'obbedienza dell' Austria, e tener alzate sulle loro torri le bandiere Tedesche. Avevano principalmente posto la mira al conquisto di Cagliari, che come la città capitale, avrebbe tirato con se il restante dell'isola.

1

3

£)į

åï.

ĸ,

de

٦g

ad

iciii

100

40

int

**60** 1

Come prima si sparse in Europa il grido, che le

Spagnuole vele si erano vedute nelle acque della Sardegna, e che gli arcani ed i rigiri di Alberoni si erano finalmente risoluti tutti in una impresa contro un' isola, che pei recenti patti fra le potenze fermati era data in pacifico possesso dell'Austria, da non poca maraviglia restarono compresi e popoli e principi. Alla maraviglia si accoppiò anche lo sdegno, perchè conoscevano, che da quell'accidente potevano nascere nuove turbazioni, e rallentarsi l'impeto delle armi cristiane contro la Turchia. I più chiamavano empio il pensiero di Alberoni, e del re Filippo, per essersi scagliati contro ad un principe, mentre egli era alle mani col nemico del nome di Cristo. Alte querele sorsero per questa cagione a Vienna. L'imperatore minaccioso protestava, che a qualunque costo avrebbe fatto la pace col principe dei Musulmani, per vendicarsi di un'ingiuria inudita. Riempieva tutte le corti del suono de' suoi risentimenti, e contro il turbatore della quiete ognuno incitava. Roma sopra tutti dell'inganno e della rotta fede si doleva, e lamentavasi, che i sussidi conceduti alla corona di Spagna sulle rendite del clero per usargli in una guerra contro gl'infedeli, fossero convertiti, per un' audacia e fraude inescusabile, a danni di una potenza Cristiana. Fremeva Clemente, e non trovava loco, e della Cristiana pietà Filippo addomandava. Nè termini v' erano, ancorchè acerbi e forti fossero, cui non usasse per dimostrare l'immensa indegnazione, che contro il disubbidiente e temerario Alberoni il travagliava. A suo malgrado, e per le continue istanze del re, e quasi per maladetta forza l'aveva della porpora Romana vestito; e se a lei più che a lui, ed al proprio antico giudizio non avesse portato rispetto, ne l'avrebbe spogliato, come ne l'aveva vestito. In Francia, in Inghilterra, in Olanda si sparlava di Filippo, e si maladiceva chi gli aveva messo l'impertinente pensiero in mente di percuotere la Sardegna con pericolo manifesto di precipitare in nuove guerre le quiete nazioni.

Ma non Alberoni, che non più si curava delle maledizioni che dei pericoli, si ristava. Le minacce di Roma aveva in non cale, nè se n'infingeva. L'umile ortolano di Piacenza bravava Roma, delle maledizioni dell' Europa si faceva beffe, anzi se ne gloriava, e le attribuiva all'invidia, che sempre perseguita gli uomini grandi. Del resto ei sapeva, a che cammino sempre vanno queste cose, e che si lodano i mezzi, quando il fine è lieto. Ora mi biasimano, diceva, perchè la Sardegna non è ancor mia, mi loderanno, quando sarà: quel prete conosceva gli uomini.

Governava a quel tempo la Sardegna con qualità di vicerè il marchese di Ruby. Le cose vi andavano molto rimessamente, anzi dormivano oziosamente, sì per la natura del marchese, poco inclinata alle opere attive, e sì per riposo spirato a tutti dalla pace d'Utrecht. Ruby del resto non avrebbe potuto penetrare ciò, che i più fini ministri d'Europa non avevano potuto, non che prevedere con certezza, sospettare con dubbio. Per la qual cosa si vivea nell' isola molto.

alla sicura, nè ad alcuno cadeva in pensiero, che così vicino nembo le sovrastasse. Solo quando si seppe, che la Spagnuola flotta, da Barcellona salpando, invece di prendere l'abbrivo verso più lontani lidi, si andava ravvolgendo nel golfo di Lione, Ruby entrò in sospetto; ma non ebbe tempo di provvedersi acconciamente: poche artiglierie sui carretti, nissuna provvisione pel castello di Cagliari, seicento fanti e ducento cavalli tra Catalani e Valenziani, ed alcune bande paesane per guernigione sì del castello medesimo che della città. Cagliari pericolava, e se il nemico sul primo giungere le avesse fatto la chiamata, l'avrebbe facilmente e di queto ottenuta. Ma brutto ed infame modo di guerra, non valendo per l'armi, pose in opera il Ruby. Corruppe ed avvelenò tutte le fonti, che scaturivano in prossimità della capitale, pubblicando, che non per altro gli Spagnuoli erano venuti sull' isola che per scannarvi le popolazioni. Inoltre comandò, che pena di morte vi fosse a chi portasse viveri agli aggressori.

Come prima l'oste nemica ebbe fermato i piedi in terra, s'accostò alla città, cui bersagliò con trenta cannoni e venti mortaj: le navi in questo tenevano serrato il porto. Credevano, che Ruby, siccome quegli, che Catalano era, e perciò in odio agli Spagnuoli per avere abbracciato la parte imperiale, avrebbe fatto una gagliarda e lunga resistenza, così per l'odio, che nutriva ancor esso contro gli aderenti del re Filippo, come per ischivare la rigidezza, con cui sarebbe trattato, se preso fosse. Ma egli non vi fece cosa, che

nervo avesse; e quando vide, che Leide si apparecchiava ad usare i mezzi soliti nell' oppugnazione delle piazze, prese partito di andarsene, la città abbandonando, per ripararsi in Alghero; il che gli venne fatto, sebbene molto malagevolmente per essere stato seguitato dai cavalleggieri di Spagna.

Intanto le mura di Cagliari rotte in parecchi luoghi aprivano l'adito agli Spagnuoli, che già si ordinavano all'assalto. Il marchese della Guardia, ed il colonnello Carteras, a cui Ruby partendo, aveva commesso la custodia della città e del castello, ridotti in ultima necessità senza speranza di potersi più sostenere, domandarono di patteggiare. Uscirono, e furono trasportati a Genova sotto fede di non militare contro la Spagna per sei settimane. Con tale facilità fu conquistata la metropoli del regno di Sardegna.

Leide, per guadagnarsi i popoli, mollificare gli animi degli avversi, e contrapporre parole lusinghiere agli ordini barbari dati dal Ruby per avvelenare le acque, diede al pubblico un manifesto per far sapere, che il re Cattolico aveva mandato quelle schiere, non per opprimere, ma per restituire la libertà dei Sardi, e per rimettergli in possesso di quei privilegi, di cui i loro nemici gli avevano tanto ingiustamente spogliati; che perdonava, purchè alla debita obbedienza tornassero, a tutti coloro, che contro il re avessero impugnate le armi; che pagherebbe a danari contanti quante vettovaglie al suo campo si portassero; che aspramente castigherebbe chi fra i suoi soldati, scorrazzando per le campagne avesse o le sostanze rapito,

o le persone oltraggiato. La dichiarazione del capitano generale produsse effetti notabili in pro di chi l'aveva fatta. I popoli principiarono a chiamare Spagna, e i paesani concorsero in folla al campo, recandovi vettovaglie; andarono anzi diligentemente indicando le fonti e le cisterne, che dal generale di Cesare erano state attossicate, per guisa che lo Spagnuolo vi appostò le sentinelle, affinche nissuno attingere vi potesse.

Gli Spagnuoli si erano fondati sull' armi per la conquista della Sardegna, ma intendevano nel medesimo tempo alle persuasioni. A questo fine il marchese di San Filippo, che dimorava in Genova, come ministro di Spagna, era venuto nell'isola, e da quell'uomo d' autorità, e di maneggio, ch' egli era, faceva in favore della parte Spagnuola grandissimi frutti. I popoli correvano per ogni dove al nuovo destino, ed i vessilli di Spagna obbedientemente salutavano. Tutte le terre, che murate non erano, o da guernigioni imperiali non occupate, Sassari stessa, città dopo Cagliari, principalissima, avevano inclinato l'animo a devozione del re. Confortati dal marchese di San Filippo, e dalla propria volontà sospinti i marchesi di Montenegro e di Montallegro, correvano il paese con alcuni drappelli di nazionali, bandivano la signoria Castigliana, e volgevano il primato dell' isola dall' Austria nei Borboni. In queste cose, dato il primo impulso, il resto va per impeto. Così successe in Sardegna; dapprima vennero i partigiani di Spagna per affezione, poscia gli avversi per non farsi scorgere. A Madrid si vantò la fedeltà dei Sardi, come si era vantata a Vienna: presto si vanterà altrove.

Rimanevano in potere d'Austria Alghero e Castellaragonese, alla cui ricuperazione gli Spagnuoli passarono incontanente. Cesse Alghero per non avere numero sufficiente di difensori, e per un caso sinistro avvenuto nella Gallura ad una schiera di Tedeschi per nimistà degl'isolani, che sotto colore di essere imperiali gli condussero in una forra fra le montagne, dove gli oppressero a man salva. Ruby, fuggendo indarno il destino, che il perseguitava, si era ricoverato in Castellaragonese, ma fece vano il suo disegno il presidio, che, veduta la ruina universale, e considerata massimamente la dedizione di Alghero, diffidossi di poter difendere la piazza, e si dette ancor esso. Così finì la signoria imperiale nell' isola. Ruby, trasportato altrove, non lasció di se desiderio in alcuno, nè altra memoria, se non quella di uomo improvvido, e di nervi risoluti.

Benigno, come suole accadere in rivolgimenti di tale natura, fu da principio il reggimento di Spagna, poi aspro e duro. Il re, perchè i mali umori potessero trascorrere fuora, o smaltirsi dentro, ordinò, che chiunque volesse trasferirsi ad abitare in paese estero, sì il potesse fare, e rendè la sua grazia a tutti coloro, che quantunque seguitato avessero la parte contraria, eleggessero di dimorarsi fra le patrie mura, ed alla obbedienza spontanei venissero. I principali gentiluomini attenenti alla causa imperiale, anteposero l'esilio all'obbedienza. Il vescovo ausiliario di Ca-

gliari, e l'arcivescovo Turritano, che non avevano voluto cantare pel novello signore, andarono assaggiando in terre lontane, di che sapesse l'essere lontano da quanto più si ama.

Arrivarono le acerbità con inosservanza delle promesse; i municipali di Cagliari in carcere, le rendite della città tocche senza rispetto di legge o di privilegio, gli alloggiamenti militari, ventimila soldati nuovi, vessazioni e rubamenti soldateschi nelle campagne, i frumenti segati in erba per pascere i Castigliani cavalli, il sostenere l'esercito con estorsioni, il sale più caro del solito, la carta bollata insolita, la domanda di un donativo annuo triplicato, centottantamila scudi imposti senza alcuna delle forme consuete, e riscossi contro i renitenti con minacce d'incendi e di ruine, dimostravano, che non per amore Alberoni aveva conquistato la Sardegna, e che se il giogo Tedesco era grave, lo Spagnuolo non era punto leggiero: gli Spagnuoli la Sardegna, non provincia Spagnuola, ma paese di conquista stimavano, in cui fosse lecito di esercitare ogni libito; facevansi esosi insino gli amici loro. I partigiani d'Austria levavano arditi la fronte, ed i loro avversari con aspre parole mordevano e rimordevano. Coloro, che si aderivano colla Spagna, cominciavano a titubare, e dello avere dato favore alla servitù della loro patria si pentivano. Brevemente, tutti odiavano Filippo, ancor più Alberoni, e quasi se stessi. A questo modo si andava spianando la strada ad un altro reggimento.

L'avere mandato i ventimila soldati nuovi in Sar-

degna, e l'aspro governo, ch'essi facevano dei Sardi, non erano per sempre; nè Alberoni, non ancora deposte le sue cupidità, quietava per l'acquisto dell' isola a fianco d' Italia posta: un'altra ne voleva più lontana, a cui voltava i danari e le forze di Spagna, nè di Europa curandosi, nè di fede che fosse, più conseguiva e più ambiva: credo, ch' ei credesse di essere padrone del mondo. Ai diciotto di giugno del 1718 partivano da Barcellona ventidue vascelli grossissimi con uno stuolo di navi mercantili armate in guerra portanti trentacinque bocche da fuoco, ed inoltre quattro galee, una galeotta, trecento quaranta bastimenti da trasporto. Portavano trentamila soldati, cappata gente per disciplina e per valore: portavano altresì un corredo fioritissimo di artiglierie, e munizioni all'avvenante. Nissuno poteva restar capace, donde la Spagna poc'anzi consunta tanti buoni e belli soldati, e così abbondanti apparecchi di guerra cavasse. Ma quel Piacentino uomo, salito a tanta altezza in Madrid era capace di cotesto, ed anche di più. Se rimescolava le acque, sapeva anche chiarirle.

La Spagnuola flotta, cui governava l'ammiraglio don Antonio Castagneta, accostatasi alla Sardegna, vi levò nuove genti, poscia verso scirocco veleggiando, pervenne in cospetto di Palermo addì trenta di giugno; imperciocchè tutto quel formidabile apparecchio era indirizzato al conquisto della Sicilia, cui Alberoni, qualunque cosa ne seguisse, voleva ritorre alla Savoja per ridarla alla Spagna. Così in mezzo al riposo della pace aveva, senza niuna previa dichia-

razione, rotto la guerra all'Austria in Sardegna, ed ora la rompeva alla Savoja in Sicilia. Fermate le ancore a tre leghe lontano da Palermo, per torre ogni comodità alla città, e molestarla da luogo propinquo, i soldati retti dal Leide, già conquistatore della Sardegna, sbarcarono; e con essi furono poste a terra tutte le armi e le munizioni, che il cardinale ministro aveva per l'importante impresa procacciate. Il magistrato municipale, non essendovi forza sufficiente per ostare ad un così forte apparecchio, andò avanti con tutto il corpo della nobiltà al Leide, e presentandogli le chiavi, si sottomise all'imperio del re Filippo. Giojosi parevano in volto, ma dolenti in cuore, non perchè una signoria a loro importasse più che un'altra, ma perchè erano loro oramai venuti a noja tanti cambiamenti di signorie, e desideravano di esser lasciati stare, comandasse chi volesse. Il vicerè Maffei, lasciati cinquecento difensori nel castello di Palermo, i quali però, passati alcuni giorni, si arresero, andò a Messina, ritirando, sfornite tutte le altre terre, in questa piazza, in Siracusa, ed in Melazzo tutto il nervo della soldatesca, otto battaglioni di Piemontesi, uno di Monferrini, uno di Siciliani, due di Svizzeri, un reggimento di dragoni, Eccettuate le tre piazze provvedute, e pochi altri luoghi, tutta l'isola concorreva a riconoscere il ntovo signore, il nome di Filippo gridando.

Alberoni non ignorava, che l'avere proceduto all' offensione della Sicilia avrebbe prodotto una grande maraviglia in Europa, e fatto nascere nuovi pensieri neio potentati, certamente non disposti a tollerare senza risentimento un moto di tanta importanza. Per iscusarlo, se scusare si potesse, pubblicò in nome del re un manifesto, in cui Filippo andò ragionando, ch' egli non aveva ceduto al duca di Savoja il regno di Sicilia, se non a condizione, che conservasse ai Siciliani i loro privilegi; che avendogli violati, le cose tornavano in pristino, e la cessione doveva aversi per nulla; che di più il predetto duca era entrato in negoziati coll' imperatore per retrocedergli l'isola; il che non si poteva fare, senza che si ferisse il diritto di regresso, che alla Spagna si apparteneva; che però avendo il duca mancato di fede, quella di Spagna si trovava sciolta e libera, e la Sicilia non più Savojarda, ma Spagnuola doveva riputarsi.

Il re Vittorio ingannato dalle astuzie di Alberoni, che gli aveva dato a credere, che lo sforzo di Spagna fosse indirizzato contro il regno di Napoli, fu preso da grandissimo sdegno, quando gli sopravvennero gli avvisi dell'invasione della Sicilia, sdegno prodotto dalla perdita di quella nobile aggiunta alla sua corona, sdegno anche suscitato da ciò, che il Piacentino fosse stato più fine di lui, che pure era finissimo, e se ne vantava. Non potendo fare da se, ricorse ai principi mallevadori del trattato d'Utrecht, affinchè la conservazione delle cose sue procurassero, e la data possessione gli mantenessero.

La Francia, l'Inghilterra, l'Olanda, che già negoziavano, ed eransi accordate di dare la Sicilia all'imperatore, la Sardegna a Vittorio, mosse dall'incre-

dibile audacia dell' Alberoni, si restrinsero vieppiù, e il due d'agosto sottoscrissero in Londra un trattato, cui chiamarono della quadruplice alleanza, perchè speravano, che la Spagna, o per amore o per forza, vi si accosterebbe. Statuirono, che Vittorio restituirebbe all' imperatore la Sicilia, e che l'imperatore gli cederebbe la Sardegna col titolo regio, salvo il regresso alla corona di Spagna, caso che egli senza figliuoli maschi morisse, ed ogni prole mascolina nella casa di Savoja mancasse. Fu anche accordato, che l'imperatore gli confermerebbe tutte le cessioni fattegli pel trattato di Torino degli otto novembre del 1703, tanto nel Monferrato, quanto nello stato di Milano. Incresceva sommamente al re Vittorio il doversi spogliare della Sicilia, ed altamente si dolse coi potentati, che la sua volontà in caso tanto grave sforzare volessero. Ma non consentendo i tre potenti principi di partirsi dalle prese risoluzioni, e tentato in vano di allungare le pratiche, gli fu forza, per non restar escluso dall' accordo, condescendere, e per atto sottoscritto in Londra agli otto di novembre, in Parigi ai diciotto, da' suoi plenipotenziari conti Provana e della Perosa, aderì al trattato dei due d'agosto.

Affinchè le nuove stipulazioni fossero mandate ad effetto, si richiedeva o il consentimento della Spagna, o l'uso della forza, caso ch'ella l'assenso negasse. Per lo che il ventinove di decembre tra il conte di Zinzendorf per l'imperatore, ed il marchese di San Tommaso pel re, fu fatto un accordo, per cui le due parti si obbligarono al conquisto della Sardegna a

forze comuni. Fu eziandio nel medesimo accordo stipulato, che i privilegi dei Sardi sarebbero loro conservati sotto il nuovo dominio.

Non consentendo la Spagna ai patti della nuova lega, nè volendo abbandonare due regni, di cui l'uno era già conquistato, e l'altro si andava conquistando, le tre potenze furono costrette di venire all'armi. A tale deliberazione tanto più volentieri si accostarono, quanto che vennero in questo tempo a luce gli aggiramenti e le insidie dell'Alberoni per produrre mutazioni in Francia ed Inghilterra. Il caso fu grave, massimamente in Francia. Intrapresersi lettere del principe di Cellamare, ambasciatore di Spagna, da lui scritte al cardinale, ed in cui tutto l'ordito della grande trama si conteneva. Il reggente cacciò subito Cellamare, sino alla frontiera cinto di soldati mandandolo. Poscia inasprito, e volendo del tutto dissolvere la intelligenza, si voltò sopra i complici. Il duca di Mena fu ritenuto in custodia nel castello di Dourlens, la duchessa di Mena in quello di Digione, parecchie altre persone nella Bastiglia; il principe di Dombes, e il conte d'Eu sfrattati dalla corte, il cardinale di Polignac confinato nella sua abbazia d'Anchin, non pochi privati del magistrato. Alberoni d'ira e di cruccio fremeva, perchè fossero scoperte le sue insidie, ma non se ne pentiva.

Per terra e per mare le tre potenze impresero a far guerra alla Spagna, Berwick per Francia contro la Catalogna, l'ammiraglio Bing per l'Inghilterra e l'Olanda nel Mediterraneo. Intanto le cose di Sicilia

LIBRO TRENTESIMOSETTINO. -- 1718-1719. 63 camminavano a seconda del cardinale turbatore dei regni; imperciocchè, quantunque Bing l'undecimo giornod'agosto, abbattutosi nella flotta Spagnuola nelle acque di Siracusa, l'avesse messa con danno gravissimo in rotta, Messina era stata costretta di cedere alla fortuna del marchese di Leide. Quindi il vincitore si pose a campo a Melazzo, confidando di ottenerlo senza molta difficoltà, perchè vi erano dentro non pochi, che la parte di Spagna favorivano, e con lui segretamente s' intendevano. Già quei di dentro, avanzando loro poco da vivere, si trovavano in gravi strettezze, e si approssimavano alla dedizione, quando mandati dall' imperatore, desiderosissimo d'interrompere il'acquisto della Sicilia alla Spagna, arrivarono nell' isola undicimila Alemanni, cui i generali Caraffa e Veterani guidavano. Ai quindici d'ottobre successe un' asprissima battaglia sotto le mura di Melazzo con pari offesa da ambe le parti, ancorchè all'ultimo gli Spagnuoli ne siano rimasti col vantaggio, avendo conservato il loro campo, e preso maggior numero di prigionieri, fra i quali annoverossi il Veterani, prode e perito capitano. Continuarono a stringere Melazzo.

L'imperatore, a cui molto stava a cuore l'acquisto di quell'isola, vi mandò il conte di Mercy con nuove soldatesche, ritirandole dalle stanze del Milanese. Gl'imperiali per tal modo ingrossati obbligarono gli Spagnuoli a levarsi da Melazzo per ritrarsi a Messina. La qual cosa vedutasi dai Siciliani, stimando, che la fortuna di Spagna avesse del tutto ad avere il crollo, si levarono per ogni dove in capo, ed il nome dell' imperatore chiamarono. Mercy, per andare a seconda dell' inclinazione dei popoli, e volendo vieppiù corroborarla, pubblicò un indulto generale in pro di tutti coloro, che giurassero all' imperatore. Minacciò nello stesso tempo le asprezze estreme a chi ricusasse, ed armato in favore di Spagna perseverasse.

Nuovi rinforzi pervenuti a Leide diedero occasione a nuove battaglie. Questi erano pei Siciliani tempi compagni, o forse peggiori di quelli dei Ciclopi. Mercy e Leide s'attaccarono con indicibile furore a Villafranca. In quel fiero giuoco tremila Spagnuoli, e tremila Alemanni furono stramazzati morti a terra. Questa parte e quella cantarono vittoria. Ma fatto stà, che gli Spagnuoli restarono perdenti, e Leide, inferiore nella guerra, ebbe per meglio di sgombrare da tutte le parti, eccettuata Messina, e di ritirarsi verso Palermo per preservare la capitale dall' impeto dei Tedeschi.

Gl' imperiali si posero intorno a Messina, che poco si tenne. La volevano col sacco punire della sua facile volontà verso la Spagna. Si ricomprò con un milione di scudi. Accomodandosi tutta l' isola al volere dei Cesarei, l'imperatore chiamò il duca di Monteleone Pignatelli vicerè, e mandò patente al Mercy, con cui prometteva di conservare salvi ed illesi i privilegi dei Siciliani. Chi ci credeva, e chi non ci credeva. Ma credere o non credere era tuttuno, perchè le armi sopravvanzavano, ridotto il Leide nella valle

di Mezzara fra Trapani e Palermo per vedere, se qualche via restasse di conservare quelle due terre in

mano di Spagna.

Alberoni co'suoi intrighi, aggiramenti ed insidie, aveva colmo il sacco. Non che si fosse conservato il patrocinio di alcuno, tutti l'odiavano, anche in corte, eccettuata la regina. Sdegnata era l'Inghilterra, ancor più sdegnata la Francia per le congiure, e contro l'ambizioso ed irrequieto ministro appresso al re Filippo si richiamavano. Essere tempo, sclamavano, di dar riposo agli animi, e di procurare i rimedi a tante infermità con torre di mezzo il turbatore universale, l'origine di tutti i mali. Nello stesso tempo le cose della guerra sulle frontiere della Catalogna e della Navarra per opera del Berwick andavano un giorno più che l'altro peggiorando. Si sentiva la Sicilia perduta, e la Spagna da se sola implicata in una guerra pericolosissima contro la maggior parte d' Europa. La fortuna propizia aveva sostenuto Alberoni nell'animo di Filippo, la sinistra il perdè. Dal più alto al più basso stato cadde, non però timido, nè piangoloso, ma superbo, audace, arrogante, insomma tale nella disgrazia, quale nella prosperità: indomabile Piacentino! Filippo gli tolse la carica di ministro, e dalle Spagne il cacciò. Passò per la Francia travestito alla volta d'Italia. Se i Francesi il coglievano, l'avrebbero mandato per la peggiore; ma parte coll'audacia, parte coll'astuzia passò, ed a salvamento al desiderato destino si condusse. Andò poi a Roma dopo la morte di Clemente. Non quietò : in corte di Roma fu sempre motivo di tener sollevati gli spiriti, ora con questa chimera, ora con quell'altra. Finalmente, per non poter far meglio, mosse guerra a San Marino. Non ebbe riposo, se non nella tomba. Lasciò di se onorate memorie in Piacenza, un collegio magnifico per gli studj fra le più onorate.

Cessato il fomite, si spense l'incendio, e si consolidò meglio la congiunzione dei principi. Ai diciassette di febbrajo del 1720 si fermò la pace tra la Spagna e le tre potenze, aderendo la prima a tutte le stipulazioni del trattato di Londra. La Sicilia cesse all' Austria, la Sardegna alla Savoja, con la conservazione dei privilegi per amendue i paesi. Il di sei di maggio Mercy, Leide e Bing convenzionarono fra di loro, che cessasse dalle due parti ogni ostilità, con promissione, che i soldati di Spagna, che in Sicilia ed in Sardegna si trovavano, ne sarebbero cavati tutti, e trasportati in Catalogna ed in Valenza; che fra cinque giorni dopo la convenzione, gli Spagnuoli rimetterebbono in potere dell' Austria Palermo, Agosta e Girgento; che cesserebbono dall'assedio di Siracusa; che potessero trasportare con esso loro le artiglierie e munizioni portate nell'isola; che evacuato Palermo, più in modo alcuno non s'ingerissero nel governo dell'isola; che fra i Siciliani chi volesse andarsene, sì il potesse fare liberamente, e sei mesi avesse per vendere mobili ed immobili; che la cavalleria e l'artiglieria s'imbarcherebbero a Palermo, la fanteria a Termini od a Solento. Le città giurarono

nelle mani del Mercy in nome dell'imperatore, le più indifferentemente, Palermo a malincuore. Per castigarla della sua propensione verso la Spagna, Mercy le fabbricò addosso, con infinito cordoglio dei cittadini, una cittadella, la quale sur una vicina eminenza fondata, era continuo testimonio, che loro era tolta la libertà, e che se facessero le pazzìe, sarebbero castigati.

I Siciliani male sopportavano la padronanza Alemanna, strana, dura, secca, inesorabile. Sorgevano congiure, che al solito terminavano colle forche contro chi le aveva fatte. Corse fama, che un prete del paese di Girgento con molti consapevoli macchinasse vespri Siciliani contro i nuovi signori, e volesse fargli tutti a pezzi, come i suoi maggiori avevano fatto i Francesi. Il Tedesco seppe la trama, il prete fu impalato, altri impiccati, altri chiusi in carcere, altri posti al remo; e così si piangeva. Venne il duca di Monteleone, vicerè. Prima cosa, usando superbamente la sua autorità, ruppe la fede, e violò i patti; perciocchè confiscò i beni di coloro, che si erano salvati in Ispagna; poi carcerò chi se n'era messo in possesso per eredità degli assenti. Ciò quanto alle sostanze. Quanto agli onori, privò dei titoli coloro, che erano stati creati principi, marchesi e baroni dalla morte di Carlo II in poi, cosa d'infiniti romori cagione. Poco stante poi ne fè bottega, perchè col denaro dava la conferma dei titoli, uso, cioè abuso, che contentava, ma generava odio e disprezzo. I malcontenti continuamente si ampliavano. Monteleone,

veduto il cattivo effetto prodotto dalle prime durezze, s'accorse, che bisognava cambiare stile, se non voleva, che qualche notabile pregiudizio pel suo padrone avvenisse. Volle lusingar Palermo malcontento. Pregò, ed ottenne da Vienna, che il sindaco e i senatori, cioè i municipali di quella città godessero i medesimi onori, che ai grandi di Spagna erano altre volte compartiti; bel suffragare per certo ai mîseri Palermitani per la cittadella sul capo! Del rimanente Monteleone, diverso da quello, che si era dimostrato in principio, governò, passate le prime rigidezze, l'isola con dolcezza. I Siciliani si accostumarono appoco appoco alla nuova signoria, se non per altro, almeno per non veder più mutazioni, nè nuovi volti, giacchè tanti, e per certo troppi ne avevano veduti. Tali amari frutti aveva partoriti per la Sicilia la riputazione di granajo!

Nella convenzione di Sicilia furono stipulati i medesimi patti per l'evacuazione della Sardegna, avendo di più il plenipotenziario Austriaco promesso di avere per inviolati i privilegi del regno di Sardegna, e di non accettarne la cessione, se non per darla in potestà del novello sovrano Vittorio Amedeo.

Cesare delegò il principe d'Ottajano don Giuseppe de' Medici con autorità di ricevere dai delegati del re Cattolico la Sardegna, e di consegnarla a chi le ultime deliberazioni dei sovrani l'avevano destinata. Vittorio Amedeo investì della facoltà di ricevere il regno Luigi Desportes, signore di Coinsin. Primieramente il capitano generale di Spagna don Gonzalvo Chacon diede e consegnò con atto solenne in nome del re Filippo l'isola a don Giuseppe, rappresentante l'imperatore, il quale per tre giorni in nome del suo mandatore esercitò atti di sovranità, tenendo nei pubblici luoghi inalberate le insegne Austriache. Poscia agli otto d'agoste al cospetto dei primi capi di ciascuno stamento, cioè di Bernardo di Carignena, arcivescovo Cagliaritano, prima voce, come in Sardegna chiamavano, del braccio ecclesiastico, del Pensa, marchese d'Albi, prima voce del braccio militare, e di Felice Eschirro, prima voce del braccio demaniale, diede e consegnò al suddetto Luigi Desportes, accettante per Vittorio Amedeo di Savoja, novello re, in pieno, supremo ed assoluto dominio, e con ogni dritto regio la Sardegna; promettendo il medesimo Desportes, a nome del re, di confermare, mantenere ed osservare le leggi, i privilegi, e gli statuti del regno. Queste cose in Cagliari si facevano. Trascorsi alcuni dì, il barone Pallavicino di San Remigio, eletto vicerè da Vittorio, prese solennemente possessione della signorìa, ricevette gli omaggi e la fede giurata dei tre stamenti, giurò egli stesso l'osservanza delle leggi, privilegi e statuti della Sardegna. Finalmente si fecero le feste, come in Sicilia. Alcuni, ma pochi speravano, che quello fosse il fine dei mali, e del vedere nuovi volti. Assai e pur troppo, pareva loro, s'erano maneggiate le spade, oramai da vent'anni. Non so, se i principi ci pensassero. Funeste cose furono per gli uomini in questo secolo le eredità regie : presto ne vedremo delle altre.

Vittorio, come già più volte abbiamo considerato, era principe sagacissimo. La sperienza acquistata per lunga età, e molti anni di regno, aggiunta alla sagacità naturale, gli aveva dato a conoscere, che cosa fossero gli uomini, e come convenisse governargli. Bene gli erano noti gli umori della Sardegna. Chi vi parteggiava per la Spagna, chi per l'Austria, chi per la nuova signoria; quasi tutti poi dalle frequenti mutazioni accadute negli ultimi tempi argomentavano, che nuove avessero a succedere, e breve durata al presente governo auguravano. Il re procedeva con prudenza. Per tener ferma l'isola nella sua devozione, più piacque la sopportazione che il rigore. Qual fosse la opinione, che questi o quello aveva, o qual parte seguitato avesse, con occhio benigno risguardava, ed alle cariche ed impieghi chiamava, purchè nemico non si dimostrasse, e del presente stato si soddisfacesse. Ciò non credeva pericoloso, massime nei tempi quieti. Stimava, che fosse pur qualche cosa la fede promessa da uomini onorati, e mancando gli appoggi esterni, le male voglie da per se stesse si frenavano. Dispiaceva a non pochi la parsimonia nuova, vedendo abolite le larghezze Spagnuole; ma siccome da un'altra parte scorgevano, che pei migliori ordini dell'amministrazione ridotta a maggiore semplicità ed unità per la creazione di un intendente generale, che vedeva con una mente sola tutte le collettorie e dispense del reame, i pagamenti con assai maggiore puntualità si facevano che al tempo degli Spagnuoli, · che più per grazia che per debito davano, facilmente

si acquetarono. La casa di Savoja non amò mai le corti, o stati generali, che si vogliano nominare. Vittorio non convocò in Sardegna le corti, già andatevi in disuso da qualche tempo. Adunò in modo meno solenne gli stamenti, da cui ottenne, ma con parcità i donativi. Il non usargli in quel primo principio parve pericoloso. Nel progresso poi i re amarono meglio privarsi di sussidj straordinarj che sentire le antiche voci del regno.

Assai uomini di mal affare erano pullulati a cagione dei governi sempre deboli, perchè incerti. Malandrini in copia infestavano le strade, parte per
vendetta, parte per appetito di rubare. Ora con indulti, ora con castighi si scemò, ma non si spense
questa peste. La lentezza dei giudizj, e la facoltà del
ricomprarsi conceduta a'rei con dar in mano della
giustizia altri rei, ne erano le principali cagioni; nè
le forze del pubblico, poche in numero, potevano
sopperire in ogni luogo per purgare la contrada dai
ladri e dagli assassini. Le parti interne dell' isola
aspre, selvagge e montuose davano facili e sicuri ricetti ai nemici del ben fare, e sempre nutrivano fomenti di terrore. Dal tempo solo, e dalla forza da
nascere dalla stabilità si aspettava il rimedio.

Non lievi molestie ancora sorgevano per le dissensioni con Roma. Vittorio per le controversie di Sicilia era poco in grazia di Clemente. Il papa pretendeva, che il novello re prendesse l'investitura da lui, ed egli non la voleva prendere, dicendo, che la Sardeguanon era soggetta, come Napoli e Sicilia al supremo dominio della chiesa. Intanto le sedi vescoviti, ed altri benefizi non si riempivano: quasi una totale mancanza di supremi pastori contristava la Sardegna a quel tempo. I popoli viveano molto malcontenti, e siccome in queste cose essi vedono gli effetti, non le cagioni, così generalmente non il papa, ma il re della pregiudiziale mancanza accusavano. Le sedi poi essendo governate da vicarj, la maggior parte nè per prudenza, nè per costume commendabili, nascevano fra le due potestà frequenti litigi, anche con grave discapito della giustizia, trattandosi spesso di persone, sulle quali il foro ecclesiastico pretendeva ragione. Lanciavansi interdetti, vedevansi disprezzi d'interdetti. Nè questa improntitudine ebbe fine, se non nel 1726 sotto il pontificato di Benedetto XIII, che, lasciata dall' un de' lati la questione dell'alto dominio e della investitura con protesta d'ambe le parti per l'integrità del diritto, riconobbe nel re il padronaggio delle chiese regie, e la facoltà della presentazione alle chiese metropolitane, vescovili ed abbaziali. Il concordato con Roma diede non poca contentezza ai Sardi, perchè speravano maggior edificazione e migliore governo dai supremi pastori, ed amavano vedere nel medesimo tempo la fine delle moleste controversie fra le due potestà, controversie, che scemavano forza e rispetto ad ambedue, pregiudicavano al buon costume, e la retta e pronta giustizia impedivano. Generalmente i Sardi meglio si soddisfacevano del governo di Torino, che di quelli di Vienna o Madrid, perchè essendo la Sardegna regno più vicino, ed a comparazione de'suoi antichi stati più grosso, che non era, rispetto agli stati d'Austria o di Spagna, il re me aveva maggior cura, e non lasciava portar al caso, od alla sola volontà del vicerè e degli altri magistrati le faccende pubbliche. S'aggiungeva, che pel pacificamento di tutte le potenze, ed il loro consenso alla condizione presente dell'isola, appoco appoco si cancellavano le speranze od i timori di mutazione, gli spiriti quietavano, ed a quello, che i cieli avevano stabilito, si uniformavano.

FINE DEL LIBRO TRENTESIMOSETTIMO.

## LIBRO TRENTESIMOTTAVO.

## SOMMARIO.

Stato dell' Italia, dopo che i principi avevano deposte le armi. Trattati sopra la Toscana, e Parma e Piacenza. Morte del gran duca Cosimo III, sue qualità, e modo di regnare. Assunzione di Giangastone, e sue qualità, buone e cattive. Morte del pontefice Clemente, ed esaltazione di Innocenzo XIII. Presta morte di lui, e creazione di Benedetto XIII. Molti principi vanno alla voltadella successione di Toscana dopo che fosse seguita la morte di Giangastone; la quale successione va poi a chi non l'avrebbe mai pensato. Muore Benedetto XIII, e gli viene sostituito Clemente XII. Anche Parma e Piacenza sono tormentate dalle eredità e dalle feudalità, e come. Buoni esempj, che nascono da Napoli per le lettere e per le scienze. Vittorio Amedeo, re di Sardegna, che sapeva quel, che si faceva, toglie le scuole ai gesuiti. Suoi benefizi verso l'università di Torino. Condizione, e natura degli studi in Italia a quel tempo. Vittorio Amedeo rinunzia il regno in favore di Carlo Emanuele III, suo figliuolo, e perchè. Poi vuole ripigliarlo, ma non riesce; anzi vien fatto prigione, e muore in carcere.

Dato riposo all' Italia per l'accordo seguito fr i principi, pochi motivi di timore per le future cose restavano. Con brevi parole gli accenneremo. La soverchia potenza acquistata dall' imperatore per la possessione di Milano e del regno delle due Sicilie, e l'essere, come sul principiare del secolo decimosettimo pel cambio di Saluzzo, la Francia totalmente

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. — 1720-1731. esclusa dalla provincia, facevano, che nissun compenso restasse, per cui si potesse impedire o raffrenare la superiorità eccessiva, anzi la padronanza dell' Austria. Per verità il re di Sardegna con quel di Francia accordandosi, avrebbe potuto la libertà comune mettere in salvo; ma egli per natura propria, e per necessità del suo stato, di lei poco si curava, sempre intento ad aggrandirsi. I Veneziani sapendo, che avevano a fare con un amico di poca fede verso i Cristiani, stavano sempre in apprensione per le cose di Levante. Un cambiamento di sultano, o solamente di un primo ministro, casi non rari in Costantinopoli, anche per mezzi violenti, potevano variare ad un tratto l'indirizzo del governo Ottomano, e farlo diventare da amico, nemico. Non poteva la nazione Ottomana dimenticare le antiche glorie, e delle recenti rotte in Ungheria ed in Corfù altamente si doleva e si sdegnava. La passata fama rivendicare voleva, e certamente alla prima occasione si sarebbe veduto prorompere a nuova guerra. Le quali cose considerando il senato, intendeva sollecitamente al condurre le fortificazioni di Corfù, isola, che dopo la perdita della Morea era divenuta la principale sicurezza in quelle parti. Il dispendio s'aggravava smoderatamente, nè essendo le navigazioni ed il commercio in istato molto florido pei sospetti di verso Oriente, la repubblica assai pativa, nè la pace era per lei senza amarezza.

La Toscana e Parma erano e per se medesime, e per altrui, cagione d'inquietudine. Il gran duca Cosimo III, oramai ad età quasi decrepita pervenuto, non aveva altra prole mascolina, che il principe Giangastone, il quale già attempato essendo, prole di nissuna sorta aveva; per modo che dopo la morte di quest' ultimo si safebbe veduta estinta la famiglia de' Medici, che da Cosimo, primo gran duca, discendeva. Francesco Farnese, duca di Parma e Piacenza, aveva per unico figliuolo il principe Antonio, da cui, per essere di straordinaria corpulenza, poco si sperava, che avessero a nascere figliuoli. Si prevedeva pertanto, che per l'estinzione della famiglia regnante, quel principato avrebbe presto a vacare. Le successioni adunque di Toscana e di Parma erano negli occhi di tutti, dubitando ciascuno, che per le gare dei pretendenti avessero a nascere nuove turbazioni.

Le potenze adunate in Londra avevano considerata questa materia, e postovi un rimedio a modo loro. Statuirono, conforme a quanto già avevano determinato nei negoziati d'Hannover, che venendo a mancare la prole virile nelle case ducali di Toscana e di Parma, il figliuolo primogenito di Elisabetta Farnese, regina di Spagna, ed i suoi discendenti maschi, od in loro difetto il secondogenito, o altri figli cadetti ed i loro discendenti, succederebbero in tutti i sopraddetti stati; che il gran ducato di Toscana e il ducato di Parma e Piacenza fossero, ed avessero da tenersi indubitatamente per feudi mascolini dell'impero, e che perciò l'imperatore s' impiegherebbe appresso alla dieta, perchè senza aspettar tempo e già sin d'allora ella spedisse ai chiamati alla successione le

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. - 1720-1731. lettere d'aspettativa, che conterrebbero l'investitura eventuale, Convennero altresì, che la Spagna avesse tre mesi di tempo per aderire alla convenzione, è caso che trascorso il detto ternine non avesse aderito, dovessero i collegati col consenso dell' imperatore disporre di Toscana e di Parma ad esclusione dei figliuoli della regina di Spagna, con patto però che in nissun caso o tempo nè l'imperatore, nè alcun principe della casa d'Austria, che possedesse regni, province e stati in Italia non potesse appropriarsi quelli, di cui si favella. Vollero finalmente, che, affinchè quanto avevano stabilito, sortisse effetto certo, e da nissuno la suprema autorità feudataria dell' imperatore potesse venire intaccata, i cantoni Svizzeri mettessero per guernigione nelle principali piazze di quegli stati, cioè a Livorno, Portoferrajo, Parma e Piacenza, un corpo di soldatesca, che non potesse eccedere il numero di seimila uomini. La ragione, per cui i principi convenuti in Londra, si deliberarono di dare la successione della Toscana e di Parma ai figliuoli della regina Elisabetta, in ciò consisteva, ch'essa era di sangue Farnese, è che Margherita de' Medici, figliuola di Cosimo II, aveva sposato Odoardo Farnese, da cui Elisabetta medesima Commence of the second state discendeva.

La deliberazione percuoteva ed offendeva gl'interessi di molti; quelli della sedia apostolica, che pretendeva a lei appartenersi l'alto dominio di Parma e Piacenza, nè a nissun modo ammetteva il loro vincolo feudatario verso l'impero; quelli del gran duca, che mai non aveva voluto riconoscere la superiorità dell' impero sopra Firenze; perciocchè non mai la repubblica, di cui egli rappresentava l'essere e le ragioni, era stata soggetta all'impero, ed egli stesso piuttosto dalla deliberazione dei quaranta al momento dell' esaltazione di Cosimo, e più ancora dal consentimento dei popoli, che dal diploma imperiale dato da Carlo V a favore del duca Alessandro, ripeteva la propria autorità. L'accordo feriva anche la Spagna, perciocchè Siena era piuttosto feudo Spagnuolo che imperiale, ed il re Cattolico durava fatica, quantunque la stipulazione fosse in pro della sua famiglia, a riconoscere la superiorità imperiale. Ripugnava per Firenze stessa, riputandola paese libero, risolutamente negava per Siena, per essere paese di sua antica dipendenza. Lo sforzato sesto dato alle cose di Toscana da coloro, che nissun diritto in lei avevano, feriva anche una deliberazione presa nel 1713 dal senato Fiorentino, per cui rimase statuito, che morendo Cosimo III, ed il suo figliuolo Giangastone senza prole maschile, il gran ducato cadesse in eredità all'elettrice Palatina, sorella di Giangastone.

Il gran duca, che restava mal soddisfatto, mandò sue proteste contro il trattato a ciascuno dei collegati, dichiarando, che essendo il dominio Fiorentino libero e indipendente, non poteva esservi ammesso altro successore che quello, che restasse eletto dai popoli per mezzo del senato, unico rappresentante dell'antica repubblica; che in conseguenza niuno aveva diritto di escludere dalla successione l'elettrice Palatina, eletta

solennemente dal senato, ed acclamata dai popoli; che non altro titolo, se non la violenza, poteva imporre ad uno stato un vincolo di feudalità, che non aveva di sua natura, ed introdurre guernigioni di soldati in un paese libero e neutrale, che non cercava, se non la quiete per se e per gli altri. Cosimo corroborò la sua protesta dicendo, ch' egli ed i suoi sudditi avrebbero sostenuto sino all' ultimo loro esterminio la

Il gran duca veniva confermato nella sua risoluzione di ostare all'atto violento, dalla forte opposizione, che vi faceva anche la Spagna, che non si contentava di ricevere con vincolo feudatario paesi, ch'ella credeva dovere un giorno possedere per legittima successione liberi.

libertà della patria, sperando, che ad una così giusta causa avrebbe il cielo dato favore e protezione.

Le protestazioni di Toscana e di Spagna non mossero gli stipulatori di Londra, ch' esse chiamavano usurpatori, dalle prese risoluzioni, come se Dio avesse dato legittima padronanza sopra due parti d'Italia, a chi non ne aveva mai avuto alcuna. Solamente risposero, che se Cosimo e Filippo proponessero altro successore, consentirebbono ad alleggerire i vincoli detestati, ma trattandosi d' investire quei due etati in un principe di casa Borbone, quel freno di feudo era pure necessario per la pubblica tranquillità. Di tranquillità parlavano, di libertà no. E quale libertà vi poteva essere in Italia con l'esclusione totale della Francia, e Milano e Napoli in potestà dell' Austria? Ciò l' Austria voleva, perchè avendo

nella sua casa la prerogativa quasi perpetua dell'imperio, e stimando tutta l'Italia feudo imperiale, le piaceva di aggiungere il vincolo feudatario su tutte le di lei parti alla superiorità diretta ed utile di cui già godeva sopra alcune.

Stante l'opposizione insuperabile della Spagna e della Toscana, si formarono parecchi altri disegni, come se Toscana e Parma fossero messe all'incanto. Molte impertinenze si leggono nelle storie, má maggiore di questa, nissuna. Chi voleva dare la Toscana alla casa di Lorena, purchè la Lorena s'incorporasse alla corona di Francia; chi alla casa di Modena; questi l'assegnava alla casa di Savoja, quelli alla casa di Baviera. Veniva poi fuori l'Inghilterra, la quale la dava pure a Lorena, ma a condizione, che Pisa e Livorno fossero dichiarate città imperiali; quì la cupidità del mercanteggiare era aggiunta all'ingiustikia. Giacchè tutti concorrevano all'incanto; ci venne anche da Napoli il principe d'Ottajano, che come discendente dall'antico ceppo de' Medici, prima però, chie fossero saliti al grado di sovrani, pretendeva, che, spenta la lintea diretta, l'eredità dovesse cadere nell'agnatizia. Non piacque nè a Cosimo, nè alle potenze, e però si ridusse a domandare gli allodiali. Queste cose si dicevano, e si facevano, mentre ancora vivevano due principi Medicei, padre e figliuolo. Era veramente uno scandalo. Il palliavano e coprivano col colore della pubblica tranquillità. Ma erano fole, perchè la pubblica tranquillità era salva, anche e meglio lasciando l'elettrice erede della Toscana; e

se ella era femmina, si desidera sapere, se Margherita

Medicea, che passò per nozze in casa Farnese, e sulla quale fondavano il diritto di successione a favore

d' Elisabetta, non fosse femmina.

La Spagna, che avversava alla successione feudataria, accettava pure la successione; dal che il Medici ricevette nuove molestie; perchè ella voleva per meglio assicurarsi il retaggio, mandare, senza più aspettar tempo, a Firenze l'infante destinato all'eredità, e mettere guernigioni Spagnuole in Livorno e Portoferrajo. Ma Cosimo, che sempre con grave sdegno udiva queste pratiche, non volle mai inclinarvi l'animo. La presenza di un successore, per cui si sforzava la sua volontà, troppo l'offendeva, e i soldati forestieri l'avvertivano, che era anche offesa la sua libertà. La resistenza di Cosimo dispiaceva a Filippo, a cui conveniva, anche per la successione di Parma, che l'infante in Italia fosse presente. E veramente il duca di Parma, a cui in mancanza di stirpe mascolina piaceva il destinato erede, stimolava Filippo a mandarlo. Il negozio s'imbrogliava ogni giorno più, nè si vedeva altra maniera di strigare il nodo che la violenza.

In questo mentre si era fra i plenipotenziarj, per opera massimamente del cardinale di Fleury, primo ministro di Luigi XV, aperto un congresso in Cambray, luogo fatale in ogni tempo a grandissime conclusioni, per dare assetto agli affari d'Europa, in pericolo di venire a sconcordia, non solamente per gl'interessi di Toscana, ma ancora per tutta l'eredità

della casa Austriaca, vedendosi l'imperatore Carlo VI, ultimo germe di quella famiglia, senza prole virile, e caduto di speranza di averne. Quantunque Carlo per l'atto della prammatica sanzione avesse inteso ad assicurare nella sua unica figliuola Maria Teresa la successione, prevedeva però, che forse alcun principe Alemanno, e certamente le due case di Borbone di Francia e di Spagna, che avevano il cuore nello stato di Milano e nel regno di Napoli, avrebbero cercato di scompigliare le fila del suo disegno. Ma i negoziati di Cambray non furono fruttuosi, operando nei sovrani tante e così diverse ambizioni. Mentre però vi si trattavano le cose, il gran duca, prevedendo, o che vi si sarebbono conservate in vigore le stipulazioni di Londra, o cambiate in altro modo pregiudiciale alla sua libertà, aveva fatto istanza, ed in solenne guisa protestato, che non voleva, che si facesse deliberazione contraria all'atto del senato di Firenze a favore dell' elettrice; che non poteva tollerare, che le potenze pretendessero di offendere, comunque fosse, la sua libertà, nè quella del principe, suo figliuolo, nel regolare quando e come volessero, la successione, secondo che avrebbero giudicato convenirsi al bene ed alla tranquillità dei sudditi; che desiderava, che le potenze guarentissero quanto essi fossero per fare in tale proposito; che finalmente egl' intendeva, e con tutto l'animo avrebbe procurato, che l'indipendenza di Firenze, e del suo dominio fosse intiera, e senza alcuna tacca conservata. Di nuovo poi gridò, e fè sentir sua voce contro il trattato di Londra, cui aveva chiamato, e chiamava novellamente arbitrario, ingiusto, ed impertinente.

Mentre i descritti negoziati occupavano le menti dei principi, il gran duca Cosimo III fu tolto di vita da una febbre lenta all' ultimo d' ottobre del 1723. Il suo lungo regno era riuscito così nojoso all' universale, che a pochi od a nissuno la sua morte increbbe; speravano da Giangastone, principe di vivace intelletto, ed amico di chi più sapeva in Toscana, anzi nel mondo, un vivere più lieto. Veramente Cosimo morì, non che nojoso, ma in odio a tutti, e principalmente sotto il suo regno vennero mancando in Toscana le reliquie di quei vivi spiriti, che dai Michelagnoli e dai Ferrucci erano stati alle generazioni, che ad essi seguitarono, tramandati. Bene era lo stabilire la quiete pubblica, male il rompere la generosità degli animi. Sarebbe bestemmia ingiuriosa al genere umano il dire, che l' una non può stare con l'altra. Gli uomini non sono fatti da chi gli creò per essere goffi e vili. Il governo di Cosimo III fu un governo di frati e di conventi, non d'uomo originato dal sangue di Giovanni de' Medici, nè di Cosimo I stesso, che se fu dispotico e crudo, non fu per debolezza verso pinzocheri e pinzochere. Un'aura greve soffocò i Toscani spiriti sotto l'ultimo dei Cosimi. Galuzzi chiama con ragione Cosimo III vecchio orgoglioso, e inesorabile. Poi lo storico di Toscana continua scrivendo: « Gli « agricoltori erano oppressi dalle gravezze, e frequena temente distratti dalle missioni, e dagl' intempestivi « esereizi di religione, con i quali i frati studiavano

« di guadagnarsi la venerazione del principe. Il com-« mercio languiva, e il danaro mancava per le cospicue « emissioni fatte nel pagare le contribuzioni; le ric-« chezze si riconcentravano nei monopolisti, e nei « possessori dei lati fondi, i quali profittavano nella « miseria degli altri. Aggiungevasi a tutto ciò l'a-« sprezza del governo, il despotismo dei frati, l'igno-« ranza già radicata, gli spiriti oppressi, l'ipocrisia « trionfante, e la simulazione divenuta abituale per « tutti; un tal governo avendo durato cinquantatrè « anni variò affatto i sentimenti e il carattere della « nazione, e appena restava la memoria del glorioso « regno di Ferdinando secondo. Non è perciò mara-« viglia, se il gran duca Cosimo fu considerato l'an-« tore di tutti i mali, che affliggevano la Toscana, e « se fu accompagnato al sepolcro dalle esecrazioni di « tutti i sudditi; l'odio pubblico contro di esso estin-« gueva ogni senso di dolore per la mancanza di una « famiglia, che troppo ormai aveva degenerato dai « suoi autori. L'Italia tutta lo disprezzava, e Roma « istessa, per quanto si compiacesse delle di lui bas-« sezze, non lasciava però di deriderlo. » Se era bene il farsi canonico di San Pietro, sarebbe stato meglio il non fare i sudditi infelici col dare la briglia in sul collo ai frati, e con un governar da chiostro.

Il novello gran duca Giangastone assunse l'esercizio della sovranità, essendo già in età di cinquantatrè anni. Gli pesava l'occuparsi nelle cose pubbliche, cui lasciava portar al caso, o reggere dai ministri gran priore del Bene e marchese Rinuccini, che aveva lasciati in carica; pure il governo del padre aveva in abborrimento. Amava la cognata Beatrice Violante di Baviera, detestava la sorella Anna, elettrice Palatina, maritata al principe Gianguglielmo, elettore Palatino. La cagione dell'odio era l'essere lei simile al padre, e fonte delle proprie disgrazie tanto colla moglie, quanto con lo stesso padre. Quest'era colei, che Cosimo aveva destinata per erede.

I piaceri più piacevano a Giangastone che la sovranità, alcuni onesti, altri disonesti, anzi turpi ed infami. Con quelli pasceva l'anima, essendo versato nelle scienze, ed in particolare nelle belle lettere, filosofia e matematica. I primi uomini d'Italia l'avevano ammaestrato, un Averani, un Bresciani, un Salvini, un Magliabecchi. Si dilettò di apprendere molte lingue, onde oltre la toscana e la latina, possedeva perfettamente l'inglese, la tedesca, la boemá, la francese e la spagnuola. Gli piacque l'arte cavalleresca, gli piacque il disegno, gli piacque la musica, suonava con molta grazia il flauto, la caccia particolarmente amava. Piacevangli i camei, le statue, i quadri, le gioje, le ricchezze più pellegrine dei tre regni della natura, e con molta diligenza e spesa ne faceva accolta. Egli era il principe di spirito più ornato, che alla sua età vivesse. Nè era mancata in lui nella più tenera età una pia e santa mente. Aveva sposato, per opera della sorella elettrice, la principessa Anna Maria Francesca dei duchi di Salimburgo. Nell' atto del partire per la Germania per pigliar la sposa, il suo fratello Ferdinando, che poi morì prima di lui: E dove va vostra

altezza? gli disse. In Germania a cercar prole, rispose Giangastone. Ma Ferdinando: So dirle a pruova, soggiunse, che per la nostra casa la Germania è poco, anzi nulla feconda; vada pure a buon viaggio, che non posso augurarle felicità, e non le so sperarne. Le parole di Ferdinando furono pur troppo fatidiche; conciossiacosachè, non solamente non ebbe prole dalla Tedesca, ma per esser brutta e fastidiosa, gli venne a noja per guisa, che non volle più convivere con lei.

Diedesi poscia a bruttissimi vizj. La fortuna avversa gli mandò un infame fomentatore, un Giuliano Dami, nato in bassissimo stato in un piccolo villaggio detto Mercatale, primieramente raccoglitor di legna nei boschi, poi votacessi in Firenze, finalmente lacchè vestito all' ussera ai servigi del marchese Ferdinando Capponi. Era Giuliano di vago e gentile aspetto, ed aveva bella avvenenza e proprietà. Venne veduto da Giangastone in occasione che il suo padrone andava in corte, e bisognando al principe un lacchè, il chiese al marchese, che subito glie lo diede. Il Medici il condusse con se, quando andò in Germania per isposarsi. Giuliano poi, che colle sue bellezze, e più ancora co' suoi vezzi, perciocchè tanto scaltro e malizioso, quanto vituperoso era, gli era venuto molto in grazia, e veduto il fastidio, in cui il principe aveva la moglie, formò disegni infami. Quì bisogna, ch' io mi taccia, ma il silenzio più parlerà che le parole. Basta, che tra corruttori e corrotti, fra i giovani di Praga in Boemia fu fatta una gran contaminazione.

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. — 1720-1731. Giangastone andava travestito per le taverne, dove bazzicavano i giovani, e stava con loro a piè pari a desco, e cioncava profonde pecchere, come si usa in Germania, e pipava tabacco. Spesso ancora, sempre per taverne e bettole usando, si trovava a risse e tafferugli, ed ebbe a rilevare delle pistolettate, e di colpi di paloscio e di sciabola, e qualche volta ne portò il viso segnato. La moglie e la sorella elettrice ne avevano fatto consapevole il gran duca padre, il quale lo riprese, della religione, e della dignità ammonendolo. Ma non giovò, perchè più trovava ostacoli al suo perverso genio, e più entro la feccia s' ingolfava. Prese maggiore sdegno colla moglie e la sorella. Non migliori frutti producevano gli avvertimenti dei savi e dabben uomini, che per compagni in corte Cosimo gli avea dati, un Caldesi, suo cerusico, un Bertolozzi, suo gentiluomo, e tanti altri, che per lui, e per la casa si vergognavano ed arrossivano. Il male era incurabile, anzi peggiorava di giorno in giorno, perchè oltre il mal genio, la virulenta esca di quel Dami sempre gli stava a' fianchi.

Andò in Francia, videvi la madre di sangue d' Orleans, videvi il re Luigi XIV, il quale l'accarezzò, e gli fece di molti preziosi regali, massime di una ricchissima spada, fabrefatta dai migliori artefici di Parigi. Ma per tirarlo dal fango la maestà di quel re non valse; e più che la presenza regia in corte, amava la conversazione dei giovani per le taverne. Lascio pensare le cose, che si dicevano di lui in Parigi. Non se ne dissero tante di Benvenuto Cellini, quantunque vi abbia avuto un processo; e credo, che se Giangastone non fosse stato principe, ne avrebbe avuto uno ancor esso, assai brutto. Tornò in Firenze; condussevi da' suoi viaggi l'infame merce, un Tedesco, un Milanese, un Parmigiano, giovani di forme eccellentissime. Faceva nel paese natio, dov' era principe, i medesimi stravizzi, crapule e disordini che nell'estero. Dava soldi regolati pei brutti piaceri, cioè tanti ruspi al mese, e coloro, che gli riceveano, erano per questo chiamati dal volgo e dal popolo, che gli conosceva, ruspanti. Io ne contai più di ducento fra i plebei di tutti i paesi, cento fra i cavalieri Fiorentini. Forse ho detto più che la castimonia della storia comportava, ma lo sdegno mi ha fatto prorompere, Tal era Giangastone. In quale laida fogna era caduto l'ornamento delle lettere! Tale fu l'effetto di un suo male inremediabile, e di quel detestabile Sejano, dico Giuliano Dami, che gl'instillava continuamente nell'animo infami pensieri.

Queste cose si facevano mezzo secrete, mezzo palesi; quest' altre alla luce del mondo, ed in cospetto dei propri concittadini sdegnati e scandalizzati. Usando Giangastone di bere strabocchevolmente, non solo vino, ma liquori spiritosi de' più forti, gli accadeva spesso, massime dopo pranzo, di trovarsi ubbriaco, e mentre per la città cavalcava, non reggendogli la testa, per terra stramazzava, portandosene bernoccoli e contusioni. Si vedeva sovente solo in calesso con due soli lacchè girsene fuori delle porte della città, o all' isolotto, o a Varlungo, o ad argin grosso, e là starsene

sino alle sei e sette ore della notte, in quali tresche il lettore l'indovinerà, cosa, che poneva il cervello a partito ai ministri del padre, non sapendo, se qualche grave accidente non porterebbe via una vita, che quantunque scandalosa fosse, era pure preziosa pei futuri destini della Toscana. Pescia poi, dove stette alcun tempo a sollazzo, vide tali cose, che Caprea non ne vide delle più schife ai tempi antichi.

Così visse Giangastone, mentre principe ereditario era. Quando poi al soglio pervenne, non diventò migliore, perchè il visio radicato non se ne va coll'età; anzi il mal alito nelle aride e scusse ossa più infuria ed imperversa. Non si divertiva dalle cure amatorie, le quali empiendo il petto suo di furore partorivano mostruosità da non dirsi. Solamente, per rispetto del pubblico, trattava con maggior ritegno l'empio costume. Intanto il corpo infievolito e stanco dava una indolenza maravigliosa all'animo, e di mala voglia si faceva all'adempimento dei doveri della sovranità, aè maneggiava le cose da se medesimo.

Pure finalmente dal lezzo e dalla sporcizia ritraendomi, ed a più puri pensieri innalzandomi, dirò, che il governo di Giangastone principiò con lode, mentre essendo infermo il padre, ed avendo in animo di mandare un halacilo di scudi cinque per cento, egli subito lo sospese, ed erano già stampati gli editti per promulgarlo, e di poi, morto Cosimo, affatto lo annullò. Uno dei primi atti d'autorità da esso esercitato con grande applauso, fu di bandire dalla corte

tutti i frati, gl' ipocriti, i delatori, che avevano ingannato il padre, gente certamente meritevole di essere cacciata da un principe di miglior costume di lui. Sotto un principe, quale Cosimo era stato, più di gretta superstizione e misera, che di generosa religione, erano piovute le conversioni di Turchi, d'Ebrei, di protestanti, d'apostati ricreduti, ed esso dava loro pensioni: il volgo chiamava questi assegnamenti di denaro, pensioni sul credo. Ogni più profligato miscredente si faceva Cristiano cattolico per aver la pensione. Giangastone le abolì, perchè veramente non servivano che ad alimentare oziosi e facinorosi, che cambiavano ipocrisìa con denaro.

A più liete usanze convertironsi e nobiltà e popolo, depostasi dal principe figliuolo quella estrema severità, che, regnando il padre, era prevalsa, ed allargata la libertà del vivere con giudizi più mitì, e con isbrigarsi dalle solite spie, che ogni più famigliare e segreto consorzio avevano con sospetti amareggiato. Quindi tornarono in uso le risa, i motti, ed il festeggiare compagnevole. Il duca stesso interveniva ai conviti, feste e trattenimenti della nobiltà, dove riusciva grazioso col suo spirito vivace e pronto. Beato egli, se il sozzo verme, che abbiamo accennato, non gli avesse roso le viscere! Andate in disuso le antiche costumanze, e persino gli abiti Italiani, che ritraevano gravità, si vestirono gli oltramontani; il che se non conferì a più sano costume, fece certamente a maggiore allegrezza e brio. Per lo avanti ogni cosa stava dentro; poscia ogni cosa andava

91

fuori; Firenze diventò giuliva come il cielo, l'aria, e le campagne, che la circondano; giuliva, come gli spiriti, che nelle novelle del Sacchetti, del Boccaccio e del Lasca, e nella Mandragora dell'immortale Macchiavelli campeggiano. Erano frutti naturali del paese, che la tirannide del primo Cosimo aveva compressi, e le meschinerie e strettezze di Cosimo terzo avevano pressochè soffocati e spenti. Con tanto maggiore forza risorsero, quanto più erano stati tenuti in freno, e in vece di penitenti, di disciplinanti, di mesti e lugubri canti, si vedevano ed udivano per le contrade le brigate di un popolo giojoso e festeggiante. Bene ne avevano anche il perchè. Per la mansuetudine del novello principe tornarono in patria gli esuli, in libertà i carcerati, in grazia i diffidenti. In tale modo Giangastone regolava la Toscana. Avevansi a schifo le sue laidezze, lodavasi la sua generosità, e la libertà nuova, di cui dotava e nobiltà e popolo, si celebrava. Un solo sospetto scemava grado all' allegrezza comune, e quest' era l'orbezza del gran duca, e l'incertezza dei fati, che dopo di lui aspettavano la famosa provincia. A repubblica più non poteva tornare, a qual monarchia andasse non sapeva. Conosceva le tante cupidità, di cui era segno; chi per averla allegava le ragioni, chi minacciava colla forza. Brevemente ella pruovò, qual duro fato sovrasti in questo mondo a chi è buono e bello. Pareva ai cupidi, che Giangastone troppo lungamente vivesse, e che la preda troppo più, che ai desideri conveniva, si dilungasse. Ciò sapeva il gran duca, e ne diveniva amaro, e non curante dello stato. Ciò sapevano i Toscani, che si lamentavano, che venuti sotto la monarchia, la nazionale monarchia venisse loro mancando, senza poter prevedere di certo, se Borboni o Austriaci, se Francesi o Tedeschi gli avessero a dominare.

Giangastone, rispetto al destino futuro del gran ducato, seguitò le vestigia di Cosimo, ordinando al marchese Corsini di rinnovare al congresso di Cambray la protesta del padre. Era principalmente intento in ciò, che niuna guernigione di soldati forestieri in Toscana venisse, e per andar all' incontro di ogni caso repentino aveva ingrossato i presidi di Livorno e di Portoferrajo.

In questo frattempo era passato, correndo l'anno 1721, nel numero dei più il sommo pontefice Clemente XI, lasciando fama piuttosto grave e odiosa che piacevole. Il suo regno sarà raccontato dalle storie, principalmente come turbato e molesto, tanto a Roma, quanto ai principi a cagione delle controversie giurisdizionali. Si vide allora, e Roma, tanto fina conoscitrice del cuore umano, avrebbe dovuto accorgersi, che i fulmini del Vaticano cadevano quasi intieramente indarno, e ad altro più non servivano, che a render disprezzabile ciò, che una volta era tremendo. Nocque vieppiù alla santa sede l'aver voluto fare una pruova inutile, perciocchè l'armi, che cadono in fallo, si rompone.

In luogo di Clemente fu esaltato alla cattedra pontificia il cardinale Conti col nome d'Innocenzo XIII. Dimostrò maggiore prudenza dell'antecessore, ed acquistò grazia coll'imperatore, dal quale ottenne la restituzione di Comacchio. Accordossi eziandio coi Farnesi, che rinunziarono alle loro ragioni sul ducato di Castro. Si aspettavano altri salutevoli frutti

da un pontefice savio e pratico delle cose del mondo; ma troppo fu breve il suo pontificato, essendo stato

tolto dai vivi nel 1724.

Serratisi i cardinali in conclave, si diedero, secondo il solito, per fare il papa, chi a questo, chi a quello. I meno prudenti, ma i più zelanti, andavano alla volta del cardinale Orsini, uomo di celebrata pietà, che, uscito dal chiostro dei Domenicani, aveva in più splendida scena gli antichi sentimenti ed abitudini conservato. Già vecchio di settantasei anni, non aveva esperienza uguale all'età, vissuto piuttosto fra gli esercizi religiosi che in mezzo alle faccende del mondo. La parte degli Albani, che pel lungo pontificato di Clemente, numerava molti aderenti, portava il cardinale Olivieri, personaggio di poco concetto nell'universale, e che pareva a molti indegno di un tanto grado. Gli Spagnuoli, a cui si erano uniti i Francesi, favorivano, per mezzo del cardinale di Roano, l'esaltazione del cardinale Piossa. Ma gli Albani, a cui non era riuscito di creare l'Olivieri, deposto il pensiero di lui, ed unitisi ai zelanti, innalzarono al supremo seggio l'Orsini. Il nuovo papa fece dimostrazioni di umiltà : resistette, pianse, pregò, la pontifical veste ricusava. Dal tenore dell'antecedente vita, e da quello della susseguente si può argomentare, che fossero non finti, come sovente accade, ma veri e sinceri gli atti di ripulsa, che faceva. In fine su messo in sull'altare, andò a San Pietro, e il mondo ebbe un papa condescendente e pio. Chiamossi Benedetto XIII. Nominò segretario di stato il cardinale Paolucci, il Corradini datario, l'Olivieri segretario dei brevi. Ma l'anima de' suoi consigli fu sempre il cardinale Coscia, ch' ei vestì della porpora subito dopo la sua esaltazione.

Mentre si negoziava, e nulla si concludeva a Cambray, si erano aperte, per mezzo di un Ripperda Olandese, ma che si fece Spagnuolo, certe pratiche secrete a Vienna tra la Spagna e l'Austria, le quali condussero ad un trattato concluso ai trenta d'aprile fra le due potenze, per cui venne confermato quel di Londra per quanto riguardava le successioni di Toscana e di Parma. Solamente si esclusero le guernigioni, e si volle, che l'infante don Carlo potesse prendere possessione de' due stati in vigore delle lettere dell'investitura eventuale.

Il gran duca non quietava, e non voleva nè feudalità, nè erede comandato, nè presenza d'erede, in sin ch'ei vivesse. Ripperda divenuto grande e ministro di Spagna, minacciava da quell'uomo altiero e prepotente ch'egli era. Ma Giangastone non si muoveva, e scriveva al Bartolomei, suo plenipotenziario al congresso, che non voleva impegni, che voleva godere del beneficio del tempo, per quanto poteva, e così facesse e non mancasse.

Accadde in questo tempo la morte del duca Fran-

cesco Farnese, Parma e Piacenza restarono devolute al duca Antonio, il quale per l'enorme sua grassezza e grossezza dava poca speranza di prole. Tuttavia, come se ne dovesse avere, già si facevano dalle potenze le ipotesi e gli assegnamenti. Questa diceva,

se figliuolo maschio avrà, erediterà solamente Parma e Piacenza, ferma rimanendo la successione di Toscana nell' infante di Spagna. Quest' altra rispondeva, il figliuolo erediterà anche di Toscana, perchè i dritti del sangue debbono prevalere a qualunque trattato. Queste cose io narro non senza stomaco, perchè nè

i Toscani, nè i Parmigiani, nè i Piacentini, non erano pecore da tramandarsi così alla mano dall' uno all' altro, massime da chi non ci aveva nissuna ra-

gione.

Le potenze, che si trattenevano in negoziati a Cambray, non avendo potuto accordarsi, trasferirono i trattati a Siviglia, dove, considerato l'invincibile costanza del gran duca a non voler consentire a quanto da lui si ricercava, decretarono il sei di novembre del 1729, che si venisse alla forza, e definirono, che si effettuasse prontamente l'introduzione delle guernigioni nelle piazze di Livorno, Portoferrajo, Parma e Piacenza in numero di seimila uomini di soldati del re Cattolico, e che il re facesse loro le spese. Vantarono, che le guernigioni servirebbono per la maggiore sicurezza e conservazione della successione immediata a favore dell'infante don Carlo, e per resistere a qualunque impresa ed opposizione, che potesse insorgere in pregiudizio di ciò, che era

stato sopra la anzidetta successione regolato. Conobbero i principi quanto l'atto fosse violento e lesivo dei diritti sovrani, e della dignità degli attuali possessori. Però per diminuirne, se fosse possibile, che veramente non era, l'odievole acerbità, andarono aggirandosi in parole soavi : che si pregherebbono il gran duca, e il duca di Parma di ricevere quietamente le guernigioni; che esse giurerebbero con giuramento solenne ai medesimi di difendere le loro persone, sovranità, beni, stati e sudditi; che non s'ingerirebbero nè direttamente, nè indirettamente sotto verun pretesto nel reggimento degli stati, e porterebbero rispetto al gran duca e al duca, come se rispetto fosse mandare sciabole e bajonette nei loro paesi contro la loro volontà.

Vedutosi da Giangastone, che la forza, che sopraffare il poteva, minacciava, ricorse a Vienna, da cui più facilmente sperava ajuto e sostegno, stante che l'imperatore non era compreso fra gli alleati di Siviglia. Si lamentò della violenza, mise innanzi i danni dell'Austria in Italia, se guernigioni Borboniche s'annidassero in Toscana ed in Parma, parlò dell'ingiuria (anche a questa odiosa fune per esimersi dalla violenza si attaccava) che all'imperio ed al suo supremo capo si faceva, se con soldatesche straniere si violassero i territori di un paese, che sotto il loro alto dominio viveva, ed in pace si riposava. L'imperatore malcontento, anzi sdegnato delle stipulazioni di Siviglia, accolse benignamente le rimostranze del principe Italiano, ed assistenza gli promise.

Con tale conforto fu tranquillamente ricevuta in Firenze dal segretario Montemagni l'intimazione fattagli a'sei di gennajo del 1730 a nome della Francia e dell'Inghilterra, dal marchese della Bastie e dal signore di Colmar per l'adempimento dei due invariabili capitoli della introduzione delle guernigioni, e dell'immediata successione dell'infante dopo la morte del presente gran duca. Alla imperiosa intimazione i ministri di Toscana risposero con vari pretesti e progetti per guadagnar tempo, confidando, che l'imperatore si farebbe vivo. Veramente dal Tirolo già calavano soldatesche verso gli stati di Mantova e di Milano, e già facevano le viste di entrare nella Lunigiana. La cosa versava tra Vienna e Madrid, e fra due potenti Firenze non sapeva che farsi, se non destreggiare e temporeggiarsi; perchè se odiava gli Spagnuoli in Livorno, non meno infensi le erano i Tedeschi sì in Eivorno che altrove. All'ultimo il gran duca si ridusse a dire, che avrebbe riconosciuta l'immediata successione nell'infante, ed a riceyerlo ne'suoi stati, ma quanto alle guernigioni costantemente negò. Si offerse però pronto ad ordinare una guardia particolare pel successore, allorquando in Toscana venisse.

Infrattanto infastidito da così lunghe controversie, le quali continuamente lo avvertivano della sua morte, si era dato in preda alla malinconìa, e sempre più cresceva in lui l'indolenza verso le faccende, pubbliche. Infermo di corpo, e misero d'animo si era nelle ultime sue camere, quasi negli ultimi penetrali, rinchiuso, dove di rado si accostavano i ministri, regolando a posta sua tutte le cose l'infame Giuliano, che le deliberazioni pervertiva, e le grazie vendeva. Alla libidine si era congiunta la bottega, che si faceva dei negozi. Ahi, quanto da se medesimo diverso era divenuto il discepolo del dotto, costumató e gentilissimo Redi! In odio a tutti, e più ancora a se stesso, niun altro, non dirò già conforto, percioechè più conforto non poteva ricevere, ma trattenimento o trastullo, o con qual altro nome il deggia chiamare, aveva, che la conversazione di que' suoi giovani, primo fomento d'ogni suo male, ed unica cagione dell'abjezione, in cui era caduto. Giangastone era nato per onorare il secolo, e per essi il vituperò.

I tristi pensieri furono un momento interrotti da .
non meno, importanti, ma diverse cure. Benedetto XIII, pontefice più santo, che accomodato ai
tempi, era venuto a morte sul principiare dell'anno
1730. Il cardinale Lorenzo Corsini, di patria Fiorentino, ed uscito da una illustre casa da lungo tempo
devota a quella dei Medici, entrò in conclave con
gran favore di restare eletto a quel primo seggio della
Cristianità. Il gran duca, o piuttosto la principessa
Violante, che molto l'amava, si mise in opera per
ispianargli la strada. I cardinali Francesi Roano e Polignac, i quali eziandio con gli Spagnuoli s'accordavano, e con la parte degli Albani ancora potente, a
favore del Corsini ancor essi si destreggiavano, non
senza querela della parte imperiale, che per mezzo

dal cardinale Cienfuegos, ostava gaghardamente, mal volentieri vedendo erearsi un papa portato dai Borboni. La principessa Violante fece intendere a Vienna, che il Corsini, per essere in possesso di feudi imperiali, non poteva non aderire alla volontà dell'imperatore, e che da lui ziconoscendo la sua esaltazione, perchà da lui solo veniva l'ostacolo, anche per gratitudine a procedimenti contrarj all' Austria mai non s'indurrebbe. Le ragioni della valente donna, che a nome di Giangastone parlava, restarono capaci all' imperatore, il quale diede il suo consentimento. Pertanto addi dodici di luglio Corsini fu ereato papa, e prese il nome di Clemente XII. Uomo era versato nelle facconde, pronto di spirito, abile al ben governare, quantunque l'età sua già fosse trascorsa sino ai settantanove ami, ed avesse difetto di vista e di gambe. Diede subito opera a procurare la concordia tra i principi; ma le molestie di Toscana tenevano sempre gli spiriti sospesi e difficili all' accordarsi.

Il gran duca si trovava in queste strette, che la Spagna lo minacciava, se non riconosceva l'infante Carlo per successore, e non ammetteva i presidi Spagnuoli. Da un'altra parte l'imperatore voleva, ch'egli per un atto solenne riconoscesse la feudalità, e le guernigioni Spagnuole rifiutasse. Gl'imperiali, già arrivati nella Lunigiana, e nel ducato di Massa, come su facile preda, alla Toscana sovrastavano; a Barcellona si preparavano navi, armi, ed armati contra Livorno. Non si vedeva fine a così lunga controversia, quando nel seguente anno del 1731, la Spagna ricon-

ciliatasi per mezzo dell'Inghilterra coll'imperatore, incominciò a spiendere lume di concordia; non che si recedesse dalle gravose condizioni imposte al gran duca, che anzi si confermarono, ma perchè egli, scorgendosi privo di ogni ajuto, ed i re e l'imperatore tutti concordi nel volerlo ssorzare, piegò finalmente l'animo a quello, a che ripugnava, e tuttavolta non poteva contrapporsi.

Fu adunque ai venticinque di luglio del 1731 dal padre Ascanio, come mandatario del re Filippo, e dal marchese Rinuccini e Jacopo Gicaldi, mandatari di Giangastone, sottoscritto a Firenze un trattato, per cui il gran duca, e la elettrice sua sorella, consentivano, che morendo esso gran duca senza prole virile, la sovranità di tutti gli stati componenti il gran ducato fosse investita nell'infante don Carlo, e susseguentemente nel suo e posteriori primogeniti; che a tale consentimento nulla ostasse qualunque altro prevvedimento, che in condizione diversa delle cose pubbliche fosse stato fatto antecedentemente in Toscarta intorno a questa successione; con le quali espressioni si veniva ad abolire l'atto del senato Fiorentino a favore dell' elettrice; che il trattato fosse comunicato al senato, e ne' suoi atti registrato; che fosse salvo ed illeso il debito pubblico, salva ed illesa la constituzione di Toscana, tanto nell'economico, quanto nel civile e giurisdizionale, salvo ed illeso ogni diritto, privilegio e prerogativa della città di Firenze; che al gran duca, sua vita durante, non fosse dato nissun impedimento per l'esercizio libero della

sovranità; che sopravvivendo la elettrice al fratello, assumesse e ritenesse, sua vita durante, il titolo, e gli onori di gran duchessa di Toscana; che fosse tutrice dell'infante nella minore età, chiamata a tutti i consigli nella maggiore. Finalmente fu statuito per un capitolo separato, che l'infante, perchè i Toscani si dimesticassero con lui, potesse venire, anche in vita del gran duca, in Toscana, con ciò che però non vi approdasse con soldatesche Spagnuole, sendo i soldati ducali sufficienti per custodire il paese, e preservarlo da qualunque ingiuria.

Della convenzione di Firenze nacquero nuovi dispareri. L'imperatore e il re di Spagna, i quali già avevano convenuto fra di loro ai ventidue di luglio in Vienna, che i trattati di Londra e di Siviglia sortissero il loro effetto, se ne mostrarono malcontenti, quello, perchè non vi era specificata la feudalità, questo, perchè non vi era stipulata la introduzione delle guernigioni. S' intavolarono discorsi sopra discorsi intorno a questo novello nodo. Infine, parte, credo, per istracchezza, parte per vergogna dello scandalo, che si dava al mondo col mercato, che si andava facendo di un popolo in piena franchezza verso i forestieri, all'ultimo di settembre del 1731 i plenipotenziari, dando mano ad uno dei ripieghi sohiti ad usarsi per uscire dagl'intralciamenti politici, s'accordarono, che il trattato di Firenze fosse solamente tenuto per un patto tra famiglia e famiglia, per cui non s' intendeva di contraddire ai trattati, e si riconosceva per valido, e si guarentiva in tutto ciò, che consentaneo era e coerente ai medesimi. Inoltre i contraenti si obbligarono ad assicurare al gran duca, allo stato ed ai successori quanto era stato stabilito per la loro quiete, convenienza e profitto.

La forza diede a quel tempo la Toscana all' infante di Spagna. Giangastone meritò lode di generosità e di costanza. Cesse alla fine, ma cedéndo volle, che potesse constare al mondo, che sforzato e violentato cedeva. Depositò presso l'arcivescovo di Pisa una sua protesta segreta data agli undici di settembre del 1731, ed autenticata con tutte le maggiori solennità, con cui dichiarò di essere pienamente persuaso della lesione, che si faceva ai diritti e prerogative della città di Firenze con ammettere la feudalità, dei mali, che ne sarebbono derivati ai popoli, e della mancanza di facoltà in se medesimo per acconsentirvi; che in conseguenza protestava di accedere al trattato di Vienna, indotto dalla forza, e che mancando il consenso dei popoli, non rimanevano essi vincolati per quell' atto, mentre egli intendeva di lasciargli in quella piena libertà, e independenza, che godevano quando si sottoposero al governo della sua famiglia.

Avendo i monarchi aderito alla convenzione di Firrenze solamente salvi i trattati, nè parendo dignità alla Spagna, che un suo infante venisse in paese straniero senza un accompagnamento di soldati propri, che il facessero vivere in potestà sua, non a discrezione d'altrui, gli Spagnuoli vessilli si preparavano in Cadice e Barcellona per essere portati a piantarsi sulle torri di Livorno, e di Portoferrajo. Spagnuoli ed Inglesi,

imperciocchè anche gl' Inglesi, che in casa propria si davano il re, che volevano, e che abborrivano la massima, che re vi potesse essere senza il consentimento del popolo, all'atto di violenza, che contro i Toscani ed il loro principe si faceva, concorrevano, arrivarono in cospetto di Livorno ai ventisei d'ottobre dell'anno sopra mentovato, portati da venticinque vascelli di guerra, e sette galere di Spagna, e da sedici yascelli d'Inghilterra. Il marchese Mari governava i primi, l'ammiraglio Wager i secondi : il conte di Charny aveva il supremo comando de' seimila soldati, che per dignità e sicurezza di don Carlo erano mandati. Tra il frate Ascanio, il Charny, ed il Rinuccini si regolarono lo sbarcare e l'alloggiare : nei medesimi posti due terzi di soldati regi, un terzo di ducali stanziassero. A Charny fu dato il governo militare di Livorno colla giunta, valesse o no, perchè si sa bene come queste cose si osservano, che del governo civile per niun modo s'impacciasse.

Si diede opera allo sbarco. Festosi e con pompa solenne scesero gli Spagnuoli a terra, essendo concorsi a vedere l'insolito spettacolo, non solamente da ogni parte i Toscani, ma ancora da tutte le province d'Italia i forestieri.

Poste in sicuro le cose dagli archibusi di Spagna, senza dei quali l'infante don Carlo non sarebbe voluto andare, portato da una magnifica flotta, comparve ed approdò a Livorno la sera dei venzette di decembre: le Toscane voci salutarono il tenero rampollo di Filippo. Io non mi farò a descrivere le feste, che si

fecero, perchè sono sempre conformi a se medesime, e significano sempre o stracchezza lunga del governo precedente, o allegrezza corta pel governo presente. Le feste si rinnovarono in Firenze, quando l'infante vi andò per inchinare il gran duca e l'elettrice, e per farsi vedere al popolo della città capitale. Chiamava padre il gran duca, ed il gran duca chiamava lui figliuolo. Che tenerezze fossero quelle, e quale quel subito prendersi d'amore l'uno dell'altro, lascio pensare al lettore. A questo modo l'eredità del popolo Fiorentino venne in un principe di casa Borbone. Tra i soldati ed un figlio di Spagna pareva, che le sorti di Toscana fossero ferme, e pure non erano, come si vedrà.

Ora parleremo brevemente di Parma e Piacenza messe ancor esse al tormento per le eredità e le feudalità. Il duca Antonio, solito a fare disordini nel vitto, mancò di vita ai venti di gennajo del 1731, e con lui venne ad estinguersi la linea mascolina della casa Farnese. Morì credendo, che la duchessa Enrichetta d' Este, sua moglie, fosse gravida, e però lasciò per testamento erede del ducato il figliuolo postumo, ed in mancanza di lui, don Carlo, infante di Spagna.

Non così tosto il conte di Daun, governatore di Milano, sentì la morte del duca Antonio, che non curandosi di dar causa al pontefice di querelarsi, mandò, accompagnato da un corpo sufficiente di soldatesca, il conte Stampa a prendere possesso degli stati di Parma e Piacenza a nome del prefato infante,

fondandosi sopra un proclama Cesareo dei trenta d'agosto dell'anno precedente. La reggenza instituita dal duca Antonio, si oppose all'atto dell'occupazione, allegando, non essersi ancora purificato il caso della totale mancanza della linea mascolina dei Farnesi a motivo della notoria gravidanza della duchessa; lo Stampa rispose, che non voleva perder tempo in quistionare circa la legittimità di un atto voluto e comandato dall' imperatore, suo signore; che veniva per occupare il paese, e l'occuperebbe. I Tedeschi entrarono in Parma e Piacenza, e vi pubblicarono il governo a nome dell'infante.

Il papa della sua parte, quando fu informato della. malattia del duca Antonio, aveva ordinato al cardinale Giorgio Spinola, suo legato in Bologna, che accadendo la morte del duca, andasse con quel maggior numero di soldati, che raccogliere potesse, e s'impossessasse del ducato in nome della sedia apostolica. Udita poi la nuova dell'ingresso degl'imperiali, e del possesso da essi preso a nome di don Carlo, spedi corrieri straordinari con brevi di proteste e di doglianze alle corti di Vienna, Parigi e Madrid, ad altri sovrani cattolici d' Europa, ed agli elettori e principi ecclesiastici dell'impero. Le doglianze e le querele battevano in questo, che essendo il ducato feúdo della chiesa, ed estinguendosi la stirpe, a cui ella l'aveva conceduto, a lei tornava, ed a lei sola, e non ad altri toccava il disporne. A questo fine, cioè per mantenere illesi i diritti della sede Romana sul ducate, aveva mandato a Parma monsignore Iacopo

Oddi, governatore di Viterbo, perchè vi facesse tutti gli atti conservatori, che fossero di ragione. Quindi, trovata la corte imperiale fissa nel suo pensiero, richiamò da Vienna il cardinale Grimaldi, suo legato. Scrisse eziandio brevi caldissimi tanto alla reggenza instituita dal duca defunto, quanto ai vescovi e magistrati, esortandogli ad avere per inviolati i dritti della santa sede, ed a far pruova della fedeltà, che a lei dovevano.

Intanto o per finzione o per persuasione si andava nutrendo la voce sparsa, che la duchessa fosse gravida. L' ultimo di maggio tre medici, due chirurghi, oinque levatrici in presenza della duchessa Dorotea, e di altre dame a tale ufficio deputate, visitarono il ventre d'Enrichetta, e trovarono, siccome con giuramento attestarono, che fosse pregnante. Molti però, o più maliziosi, o meno creduli ridevano. Finalmente si arrivò al settembre, nono mese della morte del duca, e il fanciullo non veniva. Si visitò di nuovo il ventre. I medici, i chirurgi, ed una mammana, visitato bene ed osservato ogni cosa alla presenza del governatore della città, di tutti i ministri, dei deputati delle comunità, del commissario apostolico Oddi, che volle vedere ancor esso, e del vescovo di Parma Marazzani, parimente voglioso di vedere, dichiararono, che non vi era gravidanza. Che cosa vi fosse nel ventre di Enrichetta, io non le so.

Disperata del tutto la prole virile dei Farnesi, il commissario apostolico, trasferitosi al palazzo della città, situato nella piazza maggiore di Parma, prese

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. - 1720-1731. 107 a nome del papa possesso di quegli stati, ed affisse nei luoghi pubblici un breve stampato e dato da Roma addi venti di giugno, per cui il pontefice aveva dichiarato, che accadendo, che si scoprisse vana la gravidanza della duchessa, gli stati di Parma e Piacenza erano devoluti alla sede apostolica; ma le copie ne furono tolte e stracciate dai Tedeschi. All' opposito il conte Carlo Borromeo Aresi, plenipotenziario imperiale in Italia, prese di nuovo il possesso a nome dell'infante, ed il conte Stampa con pubblico manifesto dichiarò nullo, e da non attendersi da nissuno quanto si conteneva nelle lettere pontificie, per modo che i miseri Parmigiani e Piacentini trovandosi senza nissuna colpa loro tra l'ancudine e il martello; non sapevano a qual parte voltarsi, nè a chi obbedire, ne potevano fuggire i danni del loro paese da due padroni risultanti.

L'imperatore e Filippo non si ristavano. Cirea il principio di novembre il marchese Bartolomei, che molto si adoperò in tutte queste faccende, mandato dal gran duca Giangastone, in virtù della tutela a lui commessa del giovane don Carlo, ed il conte Selvatico in nome della tutrice duchessa Dorotea, prestarone giuramento di fedeltà ligia all'imperatore Carlo VI. La quale solennità eseguita essendo, l'imperatore per dispaccio a posta, e pel ministerio del conte Stampa, diede l'effettivo e formale possesso del ducato alla prefata Dorotea, ed al conte Paolo Zambeccari a quest'ufficio destinato dal gran duca. La solenne cerimonia si fece con molta pompa ai ventinove di de-

cembre del 1731. Dato il possesso, quattro nobili, quattro magnifici, quattro popolani, in nome di ciascuna delle città di Parma e di Piacenza, in un coi deputati delle comunità di Cortemaggiore, Firenzuola, Borgo di Val di Taro, Bardi, Compiano, Castell' Arquato, Castel San Giovanni, e della valle di Nura, giurarono fedeltà all' infante don Carlo di Spagna, siccome successore e duca di Parma e Piacenza, e come feudatario dell' imperatore e dell' impero, in mano della duchessa Dorotea, e del plenipotenziario di Toscana Zambeccari. Gli ufficiali e soldati Cesarei partirono subito dopo la presa del possesso, alle loro guernigioni nel Milanese tornandosene. Le milizie nazionali sottentrarono a custodire Parma e Piacenza, e gli altri luoghi di presidio.

A tali novità la corte di Roma non volle acquietarsi. Il commissario pontificio Oddi parti di Parma, e fece stampare in Bologna una protesta contra il possesso e il giuramento. Il vescovo Marazzani ebbe commissione da Roma di maneggiarsi presso Dorotea, affinchè inducesse l'infante duca, suo pupillo, cioè la Spagna a riconoscere il dominio supremo della santa sede su quegli stati col pagamento dell'annuo censo consueto, ed a prenderne l'investitura dal papa pronto a concederla; ma tutte le diligenze ed uffici del preliato riuscirono infruttuosi.

Sulla fine dell'anno seguente 1732, don Carlo, partito da Firenze andò a visitare il suo nuovo stato sulle sponde del Taro. Festeggiato al solito, fu anche ben veduto dai popoli, essendo di aspetto ilare e

rog

grazioso, e la sua fresca età invitava anche gli uomini ad amarlo. Ma in mezzo alle feste funesti sospetti già ingombravano le menti di ognuno; imperciocchè già molte amarezze passavano tra l'Austria e la Spagna: l'accoglienza stessa così festiva fatta dai popoli all' infante dava non poca gelosìa all'imperatore, che vedeva malvolentieri crescere quella pianta Borbonica in Italia. Ciò non ostante si andava innanzi col tempo senza prorompere in aperta discordia, quando una causa fatale, che fu anch' essa di successione di regno, mandò novellamente l' Europa in un baratro luttuoso di disgrazie. Ma qui non è luogo di trattare questa funesta materia; meglio sarà mandata ad un altro libro, chiamandomi altrove, dopo che avrò narrato nel presente gli ultimi accidenti della terraferma Italiana, casi maravigliosi oceorsi in un'isola per cagione di libertà, tra due piccoli sì, ma forti popoli d'Italia.

Le discussioni, che i principi ebbero colla santa sede intorno alle materie giurisdizionali, avevano eccitato gli uomini dotti a ricercare, quale fosse in questa parte delle dottrine, che interessavano le due potestà, il dritto e quale il terto, quale l'uso, e quale l'abuso. Abbiamo veduto in tutto il corso di queste storie, che non solamente paracchie abusioni si erano introdotte, ma ancora, che per lo più erano venute dalla corte di Roma, non dai principi secolari; imperciocchè, sebbene qualche volta essi abbiano ecceduto i termini, ciò non successe però mai, se non quando dalla Romana corte erano stati con atti d'au-

torità eccessiva provocati. Gl' intelletti svegliati al romore di tante controversie, bene ed attentamente ne considerarono le fonti, e quello; che nell'uso, e per la necessità era prevalso in favore dei principi, convertirono in corpo regolare di dottrina. Primo precursore di tale mutazione fu certamente Paolo Sarpi, di cui uomo più acuto, nè più dotto in ogni ramo dell' umano sapere, e massimamente nella storia ecolesiastica, non aveva sino a' suoi tempi veduto l'Italia. Ma le sue lucubrazioni a casi particolari, siccome nascevano, piuttosto risguardavano, che a formare. un codice universale sulle materie, di cui si tratta. La sua acerbità poi verso la corte di Roma, scemava fede alle sue parole; imperciocchè molti, sebbene le usurpazioni della corte di Roma sul dominio temporale dei principi detestascero, abborrivano ciò non ostante qualunque violazione delle oredenze cattoliche, e l'antica religione, di cui stimavano Roma pietra angolare, salva ed intatta volevano. È vero, che Sarpi, dottissimo nelle scienze naturali, non era uomo, come il frate d'Alemagna, a cui era per ogni conto superiore, da stillarsi il gervello in dispute sulla grazia, ed altre simili astrazioni teologiche: solo voleva moderare Roma rispetto ai principi, e frenare le sue cupidità, il che gli pareva bastare al preposito della libertà. Lutero non fu altro che un frate, dotto sì in materia di scrittura, ma fanatico, ostinato, e di basso costume, mentre si vede in Serpi un vero filosofo, tutto volto alle cose pratiche, e tanto di mente perspicace e vasta, quanto di costume

incorrotto e puro. Ma gli avversarj, che il temevano, andavano spargendo, che volesse toccare il dogma; la qual cosa; quantunque non fosse vera, faceva però

la qual cosa, quantunque non fosse vera, faceva però colpo contro di lui nell'opinione pubblica. Il dotto di Bossuet rispetto a quest' insigne uomo è piuttosto scurrilità d'animo maligno che verità. Questo è certo

bene, che circa il dogma, la fede di Sarpi era-come quella di Bossuet, ma non fece impiccar nissumo per religione, come fece Bossuet, spingendovi Luigi.

Deesi il bepeficio dello avere ridotto la scienza canonica in un corpo regolare di dottrina, principalmente ai giureconsulti del regno di Napoli, i quali vi applicarono l'animo con tanto maggior cura, quanto che il paese loro pe' suoi vincoli particolari colla santa sede, si trovavá esposto più dí ogni altro al bersaglio della curia Romana, ed a tutti gli abusi, che risultavano dalla bolla in coena Domini. Non senza gratitudine di chi ama la libertà dei principi, e la concordiz tra la chiesa e l'imperio debbono essere ricordati i nomi di Nicola Capasso e di Gaetano Argento, il primo dottissimo professore dell' università di Napoli, il secondo non meno dotto giureconsulte di quel reguo; il quale poi per la sua dottrina, e per tante altre sue nobili qualità fu assunto alle prime dignità. Questi due illustri uomini formarono scuola, e coi loro discepoli a principi certi e generali la scienza canonica ridussero; non che fossero i primi a difendere le prerogative regie, perchè già Villano, Revertera, di Ponte, avevano bene meritato del regne in questo proposito, ma con una investigazione profonda dei coneili, degli scritti dei padri della chiesa, e delle tradizioni, introdussero principi sodi e forma regolare nella importante scienza. Le parole e gli scritti loro in tanto maggiore venerazione ed autorità vennero, quanto dalla materia giurisdizionale nella dogmatica mai non trascorrendo, erano in concetto di puri ed incorrotti cattolici tenuti. In questo appunto si differenziano i canonisti Italiani, la cui principale erigine si dee riconoscere da Venezia e da Napoli, da quelli delle altre nazioni, i quali alle questioni giurisdizionali avevano la smania di mescolare o massimo d'incredulità, o opinioni astruse sopra soggetti scabrosissimi, cui era certo, che nissuno, a cui erano spiegati, intendeva, e dubbio, che intendessero essi. Informandosi ad esempio di Napoli, le altre università d'Italia presero a trattare col medesimo metodo il medesimo argomento, e ne nacque un corpo di scienza ugualmente utile al principe e sicuro per la fede. Da questa scuola sorse poscia il dottissimo Pietro Giannone, uno dei più chiari lumi, non che d'Italia, del mondo, il quale avrebbe meritato pe' suoi scritti di vivere una vita tanto felice, quanto veramente travagliata ed infelice la visse. Alle nobili fatiche di tanti alti ingegni i principi restano obbligati dello essersi sottratti da quella molesta signoria, che a pregiudizio della loro autorità era stata nei secoli d'ignoranza dai pontefici usurpata.

Altri buoni esempi scaturirono da Napoli. L'attività data agli spiriti dai Telesi, dai Bruno e dai Campanella, vi ricevette novello sprone dal metodo di

speculare di Galileo e di Cartesio. La filosofia monacale restò sbandita dalle università, ed il diritto uso della filosofia vi s'introdusse. Tommaso Cornelio. Leonardo da Capua, Camillo Pellegrino si numerarono fra i primi in questa nuova e nobile carriera, uomini egregi, da cui procedette il buon metodo per gli studi, e particolarmente per la filosofia e la medicina. Costoro fecero per queste scienze ciò, che fatto aveva Galileo per le scienze esatte. Crearono, per così dire, un nuovo mondo, e le claustrali fele. quanto assurde fossero, dimostrarono. In questa parte l'Inghilterra e la Francia già avevano fatți immensi progressi, ma non si debbono defraudare gl' Italiani, massime i Napolitani, di avere ancor essi dato lume agl'intelletti; del che tanto maggior merito hanno, quanto in un paese viveano di governi assai più stretti, che la Francia, e principalmente l'Inghilterra non erano.

Non ancor cesso dal parlare di Napoli, perchè il bel fiume da lui non cessa. Abbiamo veduto come il Marini, anima di genio poetico formita, quant' altra mai, avesse per la licenza di uno smisurato ingegno, intorbidato e corrotto le nobili e pure fonti d'Ippocrene. Da Napoli pure venne il morbo, da Napoli, oltre la Toscana, venne il rimedio. Vincenzo Gravina, Eustachio Entreri, Giulio Accetta, Andrea Lama, Calabresi, ed altri illustri poeti e prosatori del regno, rinstaurarono nella propria patria, e nelle altrui, essendovi chiamati ad insegnare dai sovrani, il buon gusto delle lettere. Rispondevano, se non con l'al-

tezza dell'ingegno, almeno con la purità dello scrivere al divino Sannazaro, nato, come essi, sotto il Napolitano cielo. Nissuno certamente potè uguagliare quella bella, dilicata ed affettuósa anima; ma gloria era pure il rinnovarne la memoria, e le sue vestigia additare e discoprire ai traviati scrittori. Deesi annoverare. fra i Napolitani rinstauratori delle lettere, quantunque non nel regno, ma a Piperno tra Roma e Napoli, nato fosse, il Regolotti, chiamato dal re Vittorio Amedeo ad insegnare le Italiane lettere nella università di Torino. Le fruttifere e benefiche piante sul principiare del secolo decimottavo rifiorivano principalmente fra i Siciliani, i Napolitani, i Bolognesi, i Veneziani, i Toscani, in Modena, in Parma, in Piacenza. Gratissimo seggio avevano anche in Milano, mercè la larghezza del governo d'Austria in questa parte, e il vento favorevole, che per loro spirava dai nobili Milanesi, i quali non solamente la fomentavano in altrui, ma eziandio essi stessi le coltivavano. Il più maligno terreno per loro era a quei tempi il Piemonte, perchè la guerra v'infuriava da troppo lungo tempo; altre cure vi occupavano la mente del principe; gli spiriti o volti agli sdegni, o infiacchiti dalla miseria; il sangue, pessimo innaffiamento per le lettere; la nobiltà militare tutta, ed assai più inclinața alle armi che agli studj.

Grande ostacolo alla purificazione del gusto erano in ogni luogo i gesuiti, a cui era commesso in gran parte l'ammaestramento della gioventù. Non avevano già, certo a gran pezza, la vivacità del Marini, ma regnava nei loro esempi una ricerca molle di concetti strani, una goffaggine fredda e sciocca di stile, che forse più pregiudiziale era al bello e puro scrivere, che tutte le ardite gonfiezze della scuola Marinesca; perciocchè queste lasciavano almeno vivi i nervi dell'ingegno, quella gli tramortiva e quasi gli spegneva; sin che le scuole in mano loro fossero, non vi era speranza di buon successo.

Vittorio Amedeo, re di Sardegna, fu il primo, che pruovossi a ravviare a migliori fonti gli studi. Abbiamo narrato, quali nojose controversie avesse egli avute con la corte di Roma a cagione dell'insolenza di alcuni ecclesiastici, e per la conservazione del tribunale della monarchia in Sicilia. Principe sagacissimo, e da ministri non meno sagaci ottimamente servito, si era accorto, che quel Siciliano fuoco era stato acceso principalmente dai gesuiti, i quali avevano stimolato Roma a risentirsi. Nell'interno della Sicilia stessa si erano, parte con dimostrazioni palesi, parte con aggiramenti secreti fortemente adoperati per procurare nel litigio sorto fra le due potestà, partigiani al papa, avversari al principe. Da loro stette principalmente, che a tanto livore le cose trascorressero. Ne concepì Vittorio sdegno grandissimo, il quale viemmaggiormente s'accese, quando vide, che in vece di obbedire, si erano dati ad osservare l'interdetto, per modo ch' ei trovossi in obbligo, prendendo esempio dalla repubblica di Venezia, di cacciargli, qual mala gramigna, dal regno. Tornossene in Piemonte con ispina nel cuore contro di questi o preti o

frati, che me gli debba nominare, dai quali tanta opposizione aveva sperimentata in Sigilia. Solo non vi tornò, ma accompagnato da uomini d'alto sapere, e di cortese volontà, di cui il Siciliano suolo si mostrava allora fecondo. La Sicilia al Diemonte generosi spiriti mandava per mondarlo dalle mal' erbe, che per le lunghe guerre in troppo gran copia vi erano cresciute. Il presidente Pensabene, il quale principalmente aveva dato opera a sostenere, le ragioni del principe nella sua contesa con Roma, e che diede alle stampe una relazione di quanto in quel proposito era successo, fu uno dei più eminenti. Nè posso nominare Pensabene senza accoppiarvi il nome di Francesco d'Aguirre, uno dei più dotti uomini, che allora in Sicilia, anzi in Italia vivessero. Sopra di essi Vittorio s'appoggiava per la riforma degli studi, e per sottrargli dalla dominazione gesuitica. Andò da principio procrastinando, conoscendo papa Clemente tanto sensitivo e subito, che se avesse toccato i gesuiti, avrebbe dato in qualche escandescenza, chè gli avrebbe turbato i sonni : voleva per allora schivare nuova lite con Roma, Ma morto Clemente e poscia Innocenzo, e salito alla cattedra di San Pietro Benodetto XIII, il quale, come domenicano, poco amavai gesuiti, e poco gl'importava, che fossero abbassatì, il re si rivolse a mandar fuora ciò, che aveva da lungo tempo concetto nell'animo. Prestè l'orecchio a Pensabene e ad Aguirre, a cui s'aggiunse per la commendevol opera il procuratore generale Caissotti, che quantunque domenicano non fosse, era tuttavia

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. — 1720-1731. ai domenicani addetto. Uscì, correndo l'auno 1727, editto a Torino; che toglieva la facoltà di tenere scuola pubblica di scienze e di lettere ai regolari : la quale proibizione concerneva specialmente i gesulti, ancorchè nell'editto non fessero nominati; imperciocchè essi soli avevano collegi, a tenevano scuole,

se si eccettuano due conventi di barnabiti, che per

altro non insegnavano, e due piccoli collegi di so-

maschi, uno in Fossano, l'altro in Casale.

Risuonò per tutta, l'Italia la fama di un tale accidente, e secondo gli umori e le opinioni, chi innalzava sino alle stelle la saviezza di Vittorio Amedeo, e chi di temerità e d'imprudenza il tassava. Il papa non fece alcun risentimento. Non mancarono però in Roma zelatori, che gli fecero romore, e lo stimolareno contro l'ardità risoluzione del sovrano del Piemonte. Ma Benedetto, che era di dolce natura, e sapeva, che altre scuole vi potevano essere migliori di quelle della famosa compagnia, non si mosse, nè sorse strepito alcuno negli stati del re. Più di tutti si rallegrareno zir ordini claustrali, a cui era odiosa la superiorità, che la compagnia emula sopra di loro si arrogava, e l'influenza, che oosì nelle famiglie, come nello stato si era acquistata.

Disegnando di terre le scuole ai gesuiti, il re aveva pensato modo di fare, che l'insegnamento, non solo non mancasse, ma ancora a miglior fine s' indirazasse. Era necessario, che le lettere dal lezzo si purgassero, che i Piemontesi pel Piemonte si educassero, che le scienze fisiche è matematiche, le quali incominciavano a splendere con tanta vivezza altrove, bene ed acconciamente si coltivassero. In questa ultima parte massimamente le scuole gesuitiche difettavano, non che fra di loro non vi fossero insigni fisici e matematici, che veramente ve n'erano, ma generalmente chi fra di loro insegnava, era ancora imbevuto delle dottrine Aristoteliohe, ed a quell'altezza, a cui la scienza dei numeri, massime delle quantità generali, cioè algebraiche, mercè di Galileo, di Neuton e di Cartesio, era salita, a gran pezza non aggiungevano. Le scuole emule delle altre compagnie di regolari, specialmente quelle degli scolopi, di gran lunga per queste materie le gesuitiche avanzavano. Ma, siccome abbiamo di sopra osservato, poche o quasi nissuna si vedevano aperte in Piemonte, ed ognuno vi si abbeverava ai fonti gesuitici.

Adunque Vittorio Amedeo al pascolo intellettuale e morale de'suoi sudditi mirando, quale allo stato ed alle famiglie si conveniva, aveva rinstaurato, già in sin dal 1720, l'università degli studi, che profuga e desolata ai tempi delle guerre, ora in questa città ed ora in quell'altra aveva seduto, e di non pochi rami d'insegnamento, è di abili professori mancava. Diedele in primo luogo stabile sede in Torino, innalzandole un edifizio magnifico, che ancora a di nostri a quel santo ministerio delle soienze e delle lettere è dedicato. Chiamovvi dai vicini e dai lontani paesi, e dal Piemonte stesso, uomini egregi per dottrina e per virtù, Apostolo Zeno, Scipione Maffei, Lodovico Muratori, che però non vennero per avere trovato, più

grata condizione altrove, Gianvincenzo Gravina, che non venne, perchè morì, quando già era in viaggio per venire. Non tutti nominerò; solamente toccherò. che allettati dalla voce del Piemontese principe si condussero ad insegnare nella rediviva università di Torino Giuseppe Roma, Bearnese, per la fisica, · Mario Agostino Campiani da Piperno pel gius canonico, Ercole Corazza, Bolognese, per le matematiche, Bernardo Andrea Lama di Calabria, e Domenico Regolotti da Roma per la rettorica e le umane lettere : insegnò anche la matematica Carlo Tommaso Bocca, Torinese. Nissuno dei professori chiamati era gesuita, ma o laici, o preți secolari, o d'altre religioni, paolotti, domenicani, olivetani, agostiniani. Nissun ramó di scienza fu trascurato: medicina, chirurgia, teologia, filosofia, gius oivile e canonico, fisica e matemática, tutte acquistarono degni espositori ed interpretatori. Dall'arrivo, dalla presenza, dalle fatiche di tanti illustri sacerdoti e ministri del sapere gli animi si solleyavano, ed a quanto più l'uomo rende migliore, ed a quanto più l'umana vita abbellisce, attenti e benevoli si rivolgevano. I ghiacci si spezzavano, e la ruvida antica buccia si rammelliva. Vittorio Amedeo guerriero ciò fece, il fecondo suolo acconciamente rispondeva.

Nè bastava, che la università instaurata ed ampliata fosse, ma era richiesto, se l'uniformità degli studi, ed il medesimo spirito animatore si voleva nelle province, che la università di Torino, come capo, avesse in quelle le sue membra. Così in ciascuna pro-

vincia furono ordinati gli studi inferiori in grado, ma in modo composti, che dai primi dipendessero, ad essi corrispondessero, ed ai medesimi, come per accomodata scala, conducessero. Serse per tal maniera in tutti gli stati di terraferma del re un corpo bene ordinato, e bene subordinato, che dal suo capo, che sedeva nella città capitale, riceveva il inoto e l'indirizzo. Il capo era un magistrato detto della riforma degli studi, e che uno dei primi'luoghi d'onore nello stato occupava. Con esso lui per dovere d'ufficio corrispondevano i riformatori; che in ciascuna provincia esercitavano il magistrato particolare, ed informatori erano, ed esecutori degli ordini del magistrato supremo. Un'anima ed una mente sola tutto il vasto corpo diriggeva. Ciò forse nuoceva ai nuovi metodi, ed ai trovati novelli, e pregiudicava alla libertà; perchè i corpi morali sono sempre nemici delle novità, e tenacissimi del consueto, ma dava essere distinto, e stimato, ed onorato ai ministri degli studi in una monarchia di genere, non che assoluto, assolutissimo, e che tutta armi suonava e nobiltà. La qual cosa conduceva ad accendere il zelo e di chi insegnava e di chi era insegnato; imperciocchè la stima degli uomini è sempre incentivo al ben fare. E veramente grand' era il rispetto, che si aveva in Torino ai professori e dottori di collegio dell'università, temperandosi per esso quanto vi era di acerbo, d'aspro e d'insolente fra tanti nobili, armi e soldati. Tali furono i consigli di Pensabene, Aguirre e Gaissetti, tali gli ordinamenti di Vittorio.

Apertiri fonti dell'insegnamento a chi aveva beni di fortuna per potervi attingere, restava, che si aprissero a quei, che non ne avevano. Il re fondò il collegio, che delle province fu chiamato, perchè ciascuna vi manteneva a proprie spese un numero determinato di studenti, e le piazze erano guadagnate per concorso. Crebbe in fama l'utile instituto. Allievi del re. allievi di persone abbienti vi concorsero, quelli a spese dell'erario regio, questi mantenuti dai parenti; vi si aggiunsero allievi di fondazioni particolari : l' eniulazione e l'ardore per gli studi a proporzione del zumero si accresceva; s' informarono in quella eletta casa, e s' ammaestrarono, e da lei alla luce del mondo letterario e scientifico uscirono i primi intelletti, di cui d'allora in poi il Piemonte si sia vantato o si vanti. La più grande diffusione dei lumi in tutte le parti delle terre subalpine, transalpine ed oltremarine dei dominj regj da quell'illustre emporio principalmente si debbe riconoscere. Tanto fu il grido, a cui esso sali, che anche dai paesi esteri i solleciti padri i loro amati figliuoli vi mandavano. Non era punto insegnamento per fanciulli, ma bensì per giovani, perche gli studi non vi si cominciavano dai rudimenti. ma dalla filosofia, e vi si ripetevano le materie, che s'insegnavano nelle quattro facoltà dell'università.

Così fioriva l'università di Torino, il Piemonte s'ammaestrava e s'inciviliva. Ciò non ostante la strettezza del governo, e l'apparato militare erano d'impedimento, ed attenuavano i buoni effetti, che se ne dovevano aspettare. Da ciò nasceva, che non

pochi e professori e studenti amassero di andar in cerca di paesi più miti. Servirommi delle parole del Denina: «L'imperatore Carlo VI, consigliato dal prin-« cipe Eugenio, protesse e promosse nella sua Lom-« bardìa le buone arti e le scienze più ancora che. il· « re Vittorio non potè fare in Pièmonte; egli aveva a più motivi, e più mezzi di tirare a Milano i Napo-« litani allora suoi sudditi, che non avesse il re Vit-« torio Amedeo per tirarne a Torino; e non è mara-« viglia; che l'Aguirre e il Lama lasciassero il servizio « del re di Sardegna per passare a quello dell' impea ratore, e che il Regolotti cercasse di trasferirsi « parimente nella Lombardia Austriaca. Molto ancora « contribuì a far fiorire in Milano le arti e le scienze « una certa libertà, che vi si godeva più che in To-« rino, di dar al pubblico per via delle stampe i parti « dell' ingegno, e il frutto delle fatiche. Era questo « infatti un particolar motivo, che ebbero alcuni let-« terati, venuti da Napoli, da Palermo e da Roma, a di preferir Milano a Torino. I censori della libreria « e della stampa per parte del governo Milanese erano « meno riservati e meno rigidi che quelli del Piemonte, « e l' autorità, che vi esercitavano gl' inquisitori re-«ligiosi, non vi si estendeva al segno, a qui erasi ele-« vata in Torino. Singolar pruova ne abbiamo in certe «lettere dell'immortal Muratori, scritte al conte di « Aguirre, in una delle quali leggiamo, che Dome-« nico Regolotti, volendo dar al pubblico la sua tra-« duzione di Teocrito., gli fu negata la permissione « dall' inquisitore, perchè in quegli idilj si nominavano

LIBRO TRENTESIMOTTAVO: - 1720-1731. 123 « i falsi Dei, e i pastori s'intrattenevano dei loro amori. « I censori secolari o politici, per quanto rispetto « avessero di non tirarsi addosso le scomuniche di «Roma, o i rimproveri e le doglianze provenienti « d'aitre corti, non erano in Milano per niun conto « sì riservati e rigidi, come i magistrati Piemontesi, « i'quali non che lasciassero facilmente stampare libri « o monumenti istorici, non ardivano nemmen comu-« nicare qualunque cosa aver potessero di questo « genere a chi bramava di darla al pubblico. A questo « s'aggiunga, che la nobiltà Milanese, pon solamente « più ricca, e allora dedita agli studi più che non fosse · «la Piemontese, contribui moltissimo alle letterarie « intraprese tanto de' nazionali quanto degli stranieri « stabiliti in Milano, o con le città Milanesi di buon « animo corrispondenti. »

Veramente la nobiltà Milanese era più dedita agli studj che alle armi, mentre nella Piemontese una contraria indole si osservava; della quale differenza due erano le cagioni, la prima, che il nervo della potenza Austriaca essendo in Alemagna, non nelle province Italiane, la maggior parte degli ufficiali dell' armi erano Tedeschi, non Italiani; la seconda, che i reggimenti Italiani a servigio d'Austria si formavano, come anticamente, per condotta di alcun capo, che ne riceveva patente, e levava i soldati; dal che nasceva, che entrava nella milizia, o come soldato o come ufficiale chi voleva, mentre questo modo di levar gente era andato in disuso negli stati del re di Sardegna, e tutte le leve vi si facevano d'ordine e a

nome della corona, donde risultava, che gli ufficiali erano piuttosto costretti che volontarj. Oltre a ciò Milano era stato piuttosto già da molti anni mira che sedia di guerra, mentre il Piemonte era stato continuamente e insino agli ultimi anni lacerato da mani. e calpestato da piedi guerrieri. Ciò non ostante uscirono dal Milanese più generali di alto grido che dal Piemonte, perchè gl'imperatori non facendo la guerra da per se stessi, l'esercitavano per mezzo di generali, e dall'altra parte i principi di Savoja governarono sempre colle persone loro i propri eserciti, il che · soffocava la fama dei generali, costretti anzi ad obbedire che a comandare. L'indole soldatesca pregiudicava agli studi nel paese subalpino, il bel fiore con più rigoglio si apriva nella pacifica Lombardia. La maggiore libertà anche il fomentava. Ma Vittorio nel suo dominio voleva, che nissuno dicesse dello stato che ciò, ch' ei voleva, e dava agevolezza ai frati dell' inquisizione, perchè non voleva urtar con Roma, se non quanto alla libertà della corona importasse. Fra così strette pastoje fa maraviglia, che tanti scienziati e letterati uomini, di cui così alto suona il nome nel mondo, siansi formati negli stati del re; e' bisogna dire, che la terra sia molto feconda. Vero è, che poi se n'andavano, come se nel paese natio di qualche uggia malefica temessero.

Parlando io degli studj, quali erano in Italia sull' entrare del secolo decimottavo, non debbo passare sotto silenzio, che intemerati e puri erano, nè miravano a sovversione di stato o di religione. Dai propri

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. -- 1720-1731. esempj, e da quelli di Francia a' tempi di Luigi XIV si regolava l'Italia, nè la licenza invalsa in Francia ai tempi della reggenza e di Luigi XV, licenza, che corruppe, prima il costume, poscia le massime, l' aveva ancora tocca e contaminata. Desideravasi maggiore larghezza di vivere, desideravasi maggior freno ai tentativi della potestà ecclesiastica, desideravasi maggior castigazione della insolenza e dell' impudicizia dei frati, desideravasi finalmente qualche maggior vestigio di umanità e di giustizia nelle leggi politiche, civili e criminali, ma inconcusse rimanevano le antiche credenze, inconcusso il rispetto verso gli antichi governi. Non ancora era venuta la voglia di fare sperimento, per reggere gli stati, dei principi speculativi, nè di vedere, se senza pericolo si potevano diradicare dalla mente e dal cuore degli uomini le massime della fede, che sola comandava alla coscienza dei più, e sulla quale quasi sola restava fondata la onestà, non solamente degl' idioti, ma ancora di coloro, che con maggiore cura stati erano cresciuti ed educati. Gl' insolenti filosofi, che vennero dopo, considerarono solamente la verità o la falsità delle credenze religiose, e non si diedero pensiero di ciò, ehe succederebbe, se elle dalla coscienza dei popoli si cancellassero. E'non erano macometti da fondare una nuova religione in luogo della distrutta, nè quelli erano tempi da ammettere macometti e nuove re-

ligioni. Il loro stesso procedere, che gl'intelletti traeva a disamina delle cose più gelose, e gli ritraeva dal credere alle cose soprannaturali, toglieva ogni

possibilità di fondare una nuova religione, nè vedo, che cosa sostituire potessero all'antica. Ora quale possa essere un popolo senza religione, ognuno il può indovinare. Bene ciò sapevano i Romani, che del cuore umano tanto s' intendevano, e che le credenze sovrannaturali chiamarono religione; il quale vocabolo significa qualche cosa, che doppiamente lega, cioè dà una seconda forza alla bontà naturale, edalle leggi del principe, la quale bontà, quando non esiste, siccome troppo spesso nei rozzi uomini accade, e le leggi sono insufficienti, come troppo spesso avviene o per imperfezione propria, o pel poco rispetto, che ad esse si porta; se il secondo vincolo, che è la religione, non esiste, non v'è più freno alcuno alle opere malvage. Gran male è stato pel genere umano, che gli oracoli suoi, che dal tripode dettavano nel secolo, di cui scriviamo la storia, non abbiano voluto restarsi alla voce di Fenelon, poi di Benedetto XIV; l'ostinato Latero, l'aspro Calvino stesso non toccarono la radice dell'albero, anzi di fortificarla maggiormente s'ingegnarono con torre certi scandali. La pregiudiziale scure fu maneggiata dai filosofi, che dopo di Fenelon, poi nel mentre di Benedetto vissero: non vollero credere, nè che si credesse ai pulcini, che bevevano o non bevevano prima della battaglia (eppure credo, che Camillo e Scipione valessero Tindal e Voltaire), e gli stati e le società rovinarono. Emendare e correggere, non atterrarc e distruggere abbisognava.

Quanto alle forme del governamento dei popoli,

la smania di cambiasle a norma di certi principi astratti, e quasi direi geometrici, come se gli uomini, che enti attivi sono, e troppo spesso disordinati dalle passioni, potessero essere ben governati, come i globi celesti inattivi dalle leggi di Keplero sono, prese gli scrittori un pò più tardi. Ma tuttavia già i semi se ne gittavano, e si cominciava a dire, che quello solo è buono, che speculativamente è ragionevole, come se le passioni ascoltassero la ragione, e le forme, che convengono ad un popolo, non possano esser pessime per un altro; il che viene a dire, che le geometrie politiche non sono da seguitarsi, perchè, se fossero buone, sarebbero per tutti, e siccome non sono, così e' bisogna cercare altrove il principio dei governi. Bene si poteva, e si doveva predicare, che i governi debbono esser buoni, generosi, rispettosi della dignità dell'uomo; bene si potevano e dovevano indicare forme conducenti a umanità ed a libertà, ma così, o così secondo questo popolo o quello; che gli orvietani per tutti i mali sono cose da ciarlatani. Gran peste sono gl'ingegni speculativi in politica. Macchiavelli per la libertà ci volevano, non cervelli pescanti chimere nel concavo della luna.

Ora da queste pesti andava esente l'Italia; sia perchè gl'ingegni Italiani male si contentano di pascersi di chimere, ed amano di toccare il midollo delle cose, sia perchè la licenza, non ancora prevalsa in Italia, non vi aveva ancora partorito odio contra ogni spezie di freno.

Nè l'antica religione pericolava. I più con animo

sincero l'amavano, altri salutare freno la stimavano, alcuni, quale speciale prerogativa e splendore della previncia, a motivo della sede Romana, la riputavano. Tutti i fondamenti della società erano in essere, e si piegavano facilmente, senza tema di tempeste, ai miglioramenti, che la diffusione dei lumi, ed una civiltà più squisita indicavano, e richiedevano. Queste cose toccheremo altrove con più ampio discorse.

A questo tempo un accidente grave ed insolito rivolse repentinamente a se gli occhi del mondo. Il giorno dei tre di settembre del 1730 Vittorio Amedeo, re di Sardegna, chiamati nel castello di Rivoli i principi del sangue, i cavalieri dell' ordine dell' Annunziata, i grandi della corte, il gran cancelliere, i ministri, ed i primi capi dei magistrati giudiziari, ordinò in presenza loro al marchese del Borgo, ministro e notajo della corona, che leggesse, quanto gli aveva comandato di scrivere. Lesse, le parole stesse del re pronunziando, che essendo oramai arrivato all' età avanzata di sessantacinque anni, e sentendosi col corpe infermo e l'animo lasso, vedendosi anche lieto per un figliuolo d'età già matura, e pratico delle facconde, si era deliberato di rimettere già sin d' allora al detto suo figliuolo Carlo Emanuele il governo del regno, e di anticipargli quella eredità, che gli aveva preparata, e per divina benedizione ingrandita; che perciò in lui rimetteva la sua dignità ed autorità regia, e tutti i suoi stati di quà e di là dal mare con ogni preminenza, prerogativa e diritti, che vi erano annessi; che pertanto comandava a tutti i

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. - 1720-1731. ministri, generali, comandanti, ufficiali, soldati, vassalli e sudditi, di avere e tenere in luogo di re, signore e sovrano il suddetto Carlo Emanuele, e di giurargli omaggio, fedeltà ed obbedienza. Quindi al figliuolo divenuto re dirizzando il discorso, di tre cose lo ammonì, che difendesse e proteggesse, a costo eziandio del regno e della vita, la purità della fede cattolica; che procurasse a tutti retta ed incorrotta giustizia, singolarmente ai deboli e poveri, dovendo il principe, come si espresse, essere padre e protettore degli oppressi, ed il vendicatore ed inimico dei prepotenti; che amasse e diligente cura avesse dei soldati, mantenitori dell' autorità del governo, conservatori della quiete pubblica, difenditori dell' indipendenza dello stato. In fine dell'atto augurò all' amato suo figliuolo lunga vita, piena felicità, copiosa successione, frutto abbondante delle divine benedizioni. Ciò dicendo, con la sua paterna mano il benedi.

Carlo Emanuele restò commosso sino alle lagrime per la risoluzione del padre, e per una scena mescolata di tanti affetti gravi e patetici. Gli assistenti si commossero ancor essi all'improvviso spettacolo, ed all'inaspettato cambiamento di signore. Solo Vittorio Amedeo conservò la fronte immota e serena; onde compito l'atto della gran rinunzia, si diede a conversare pacatamente con chi gli stava intorno.

Riconosciuto e fatto riconoscere il figliuolo, il quale gli serbava le medesime dimostrazioni d'amore e di rispetto, annunziò volersi ridurre in Chambery, come ultimo riposo della sua lunga e travagliata vita. Ma perchè il trapasso dagli strepiti e dalle cure del mondo in quel tranquillo secesso grave e nojoso non gli sembrasse, dichiarò avere sposato la contessa di San Sebastiano, stata, già gran tempo, sua amante, ed a cui adesso con migliori vincoli si era congiunto. Riservossi pel suo vivere una pensione di trecentomila lire, ed un capitale di centomila scudi, il quale investì nel marchesato di Spigno, per dotarne la sua novella sposa. Addì quattro del medesimo mese partì per Chambery.

Fu discorso variamente in Europa sulla rinunzia del re Vittorio. L'imperatore era tutto intento nel procurare alla sua unica figliuola Maria Teresa la successione intiera della casa Austriaca, mentre i Borboni, che già avevano posto mano nella eredità di Giangastone di Toscana, e di Antonio di Parma, desideravano di appropriarsi il Milanese e il regno di Napoli. Si vedeva la guerra inevitabile, anzi si temeva, ch'ella potesse rompersi innanzi alla morte dell' imperatore Carlo, a motivo delle cose di Toscana. Nè anche per Parma i Borboni vedevano con animo quieto il dritto di feudalità, che gli Austriaci sopra di quel ducato volevano conservare; perchè siccome gl' imperiali tenevano il ducato di Parma e Piacenza, come annesso al ducato di Milano, diveniva chiaro e manifesto, che la possessione del primo in mano di Spagna sarebbe sempre incerta e vacillante tanto tempo, quanto l'Austria il secondo possederebbe. Pertanto avendo le due potenze Austriaca e Borbonica l'animo volto alla guerra, e volendo ambedue

premunirsi contro i casi futuri, ricercavano l'amicizia del re di Sardegna, conoscendo di quanta importanza ella fosse per chi volesse fare campo delle armi l' Italia. L' una e l' altra il tentavano con promesse ed offerte. L'Austria al solito si faceva avanti coll' allettativo del Delfinato e della Provenza, la Francia pure secondo il solito, sollecitava coll'esibizione di una parte del Milanese. Con lei s'accordava l'Inghilterra, che adescava il re colla speranza della restituzione della Sicilia, supremo suo desiderio. Avrebbe egli piuttosto inclinato per la Francia che per l'Austria, parendogli troppo chimeriche le offerte della Provenza e del Delfinato, e standogli a cuore il racquisto della doviziosa isola; ma temeva, che troppo restasse offesa la sua libertà, se i Borboni diventassero padroni di Milano, perchè avrebbero cinto da ogni banda i suoi stati; il che non avveniva dalla parte dell' Austria. E di più acquistando i Borboni il Milanese, veniva ad essere privato dell'appoggio degli Austriaci, non ignorando, che la gelosìa e la prossimità delle due potenze era il più stabile fondamento della sua independenza. Per la qual cosa, stimolato da ambe le parti, perchè con l'una o con l'altra si congiungesse, si andava divincolando e temporeggiandosi, dando sempre speranze, e non mai risposte giudicative. Sua intenzione era di starsene a badare, finchè i cannoni suonassero, ed allora appigliarsi a quel partito, che secondo gli avvenimenti della fortuna più gli si converrebbe. Tale era veramente l'animo suo, e falsamente fu scritto, e generalmente

creduto, che si fosse perfidamente obbligațo colle due parti a sostentarle, e che temendo, che i suoi doppi trattati venissero a cognizione dell' una e dell' altra, si fosse risoluto a rinunziare il regno. La sua ambiguità era tanto in voce di ognuno, che si dava fede alla fama, che correva, ch' egli, ricevuta grossa somma di danaro dall'imperatore, con promessa di essere creato lui ed i suoi discendenti in perpetuo governatore del Milanese, si fosse legato, per mezzo d'un Filippi mandato da Cesare, a non separare mai i suoi interessi da quei dell' Austria, e che dopo qualehe giorno avesse promesso al ministro di Spagna, venuto da Genova a bella posta a Torino, di unirsi alla causa de' Borboni, purchè essi l'assicurassero dell'acquisto del Parmigiano e del Novarese. Ma ciò ancora si vociferò falsamente, ed erano cose più probabili che vere, perchè il suo intento era di tempereggiare, non di concludere. Certo è bene, che grandi offerte e promesse gli si facevano; ma certo ancora, ch' egli non dava, che buone parole.

Il suo genio instabile, l'immaginazione fervida, il desiderio di conservare nelle ostilità, che si vedevano vicine, la fama di guerriero vincitore, non esponendola a nuovi casi della fortuna, l'esempio di Carlo V, la certezza di avere un figliuolo capace di governare, tanto il mossero, che gli venne il pensiero, e se ne compiacque, di lasciare le cure sovrane per ritirarsi a vivere vita ritirata e tranquilla insin che morte venisse. Vano errore il lusingava, compagno di quelli, che menano le anime fervide nei conventi. Gli uo-

nini, massime i caldi, quando s'agitano; sospirano il riposo, e quando riposano, sospirano l'agitazione. Perlochè non promesse subdole e pericolose, ma una lusinghiera fantasima a fare il grande atto l'indusse.

Vittorio aveva animo forte contro le battaglie, non contro la noja, nè aveva in se provvisioni di scienze e di lettere, lontane dall'arte del governare, che il tempo vacuo dalle faccende riempire potessero: quello spirito attivo non aveva pascolo sufficiente, e contro di se medesimo si rivolgeva. Gl' increbbe lo stato privato, gl'increbbe l'ozio, le antiche cure, l'antica possanza bramava; il muovea la penitenza dell' avere rinunziato. Gli stimoli di un' ambiziosa donna, della marchesa di Spigno il mal umore ingrossavano. Rappresentavagli spesso la dolcezza del comandare, il piacere dei supremi onori, gli affascinamenti tutti dello stato regio. Gli rammentava l'amore dei soldati, da lui condotti tante volte alle battaglie, così spesso alle vittorie. Paragonava, e sovente alla sua mente raffigurando andava, qual differenza fosse tra il vecchio e sdruscito castello di Chambery, ed il sontuoso regio palazzo di Torino. Vedesse, instava, l' Europa prossima a rompersi in guerra. Che direbbe il mondo, l'astuta femmina al lusingato Vittorio discorreva, che direbbe il mondo, se fra le sanguinose discordie, fra tante occasioni di gloria il nome e la persona dell'antico guerriero del Piemonte non vedesse? Non in ozio vile, non in oscuro ricetto avere a star Vittorio, quando coll'armi si dovevano trattare i più alti interessi d' Europa, le più rilevanti sorti della patria subalpina. Spigno voleva esser regina: non le pareva di poter vivere, se regina non fosse. Le femminili lusinghe, cui avvaloravano un' antica consuetudine, aggiungeva. Sapeva usare i tempi opportunissimi, l'animo tristo sollevava, l'animo sorgente stimolava, tra la facilità dell'impresa, se re di nuovo volesse essere, e la gloria del condurla, il teneva attento e fisso. Gli applausi ed il contentamento dei popoli, come se già presenti fossero, con vive dipinture rappresentava. Che i soldati padre il chiamavano, spesso insisteva conoscendo lo spirito guerriero, e che per padre di nuovo il volevano salutare. S'ei si lamentava, ell'accusava la fatale rinunzia: se si rallegrava, maggiori allegrezze nella desiata Torino gli prometteva, e i nuovi rigogli con accese parole viemmaggiormente animava.

Cesse Vittorio, che non aveva il cuore pieno di filosofia, e l'antica grandezza bramò. Fece risoluzione, che od a lui od al Piemonte doveva fatale riuscire: al rinunciato soglio ritornare volle. Il re Carlo, andatolo a visitare nella capitale della Savoja, vide nel padre segni di corruccio, sentissi rimproverare soverchia indulgenza nel governo delle faccende, e che le cose a mal fine incamminasse. Udì eziandio toccarsi con motti oscuri, che volesse riprendere il regno. Narrano, che meglio ancora Carlo certificato fosse della intenzione di Vittorio da un giovane preticciuolo per nome Michon, il quale andato per vedere, essendo il vecchio re con la moglie ito a di-

porto fuora, le stanze regie, e sorpreso dal ritorno loro improvviso, si era dietro ad una porta nascosto. Vogliono, che Vittorio e la Spigno, credendo di esser soli, e che nissuno gli udisse, del loro disegno discorressero. La qual cosa sentitasi dal giovane Michon, e dal periglioso luogo, in cui si trovava, come potè, ritrattosi, andò correndo a fare consapevole il re figliuolo, che ai bagni di Evians si era condotto, del segreto, che tanto alla salute dello stato importava.

Vittorio intanto ( queste cose succedevano nell'entrare di settembre 1731), volendo usare l'occasione, che Carlo dalla sede del governo era assente, con somma celerità viaggiando, era a Rivoli pervenuto, i mezzi fra se ravvolgendo di venire a capo di quanto macchinava. Dall'altro lato il minacciato principe, conoscendo di quale momento fosse la sua presenza in Piemonte in un frangente tanto pericoloso, ma temendo d'insidie per la strada solita a tenersi del monte Cenisio, con rattissimo viaggio pel piccolo San Bernardo, era nella solita reggia ritornato. Visitò il padre a Rivoli: più aspro ancora il trovò, e con pensieri più cupi in mente. Sperava, che non si attenterebbe; pure temeva. Tra la speranza, il timore, il rispetto, non sapeva che farsi.

Ma non l'inquieto e fiero Vittorio si ristava. Le bramose voglie in lui più s'aguzzavano per vedersi più vicino a quella corona, che deposto aveva, e cui con tanto ardore novellamente ambiva. Sulla Rivolese altura avevano percosso le sue orecchie gli spari dei cannoni Torinesi, che in quella metropoli avevano annunziato il ritorno del regio figliuolo. Fu acerbissima puntura all' anima superba, nè più quiete aveva, nè più stare in loco poteva, se gli onori altrui in se medesimo di nuovo non trasportava. Veduti i bollori, la femminesca furia, che gli si aggirava intorno, col mantice, e col fuoco vieppiù l'accendeva. Mentecatto per le stanze si ravvolgeva, e potenza e regno gridava.

Correva il vigesimoquinto giorno di settembre, trasferissi a Moncalieri, mandò chiamando il marchese del Borgo, in corte di Torino ognuno in sospetto, e coll' animo sollevato. Comandò a del Borgo, gli restituisse l'atto della rinunzia, volere riprendere la corona, gli disse, andasse, ed al figliuolo l'alta sua determinazione annunziasse. Il ministro a così repentino e strano caso peritossi, nè a quel partito nè a questo s'inclinava. Temeva col niego di accendere lo sdegno dello sdegnoso Vittorio; temeva col consenso di tradire il regnante Carlo, e fare sul Piemonte scoccare qualche terribile e ruinoso nembo. Prese la via di mezzo, ed a Vittorio promise, che coll'atto tornerebbe. La cosa era in chiaro, il cedere o l'ostare erano d'uguale pericolo, quello a cagione dei partigiani del nuovo re, questo a cagione dei partigiani dell'antico, massime dei soldati, che molto Vittorio amavano. Pure a cedere, od ostare era necessità.

Era già notte, quando del Borgo, da Moncalieri celeremente tornando, si era in Torino nella reggia condotto. Svegliò il re Carlo, delle intimazioni di LIBRO TRENTESIMOTTAVO. - 1720-1731. 137

Vittorio ragguagliollo. Adunossi a gran fretta il consiglio. Furonvi chiamati i tre ministri di stato, Carlo Arborio di Gattinara, arcivescovo di Torino, il gran cancelliere, i primi presidenti del senato e della camera dei conti, e i grandi della corona. Pensassero bene al caso, disse Carlo, e quanto convenisse, deliberassero. Tra due re, di cui non si sapeva, quale avesse a restar superiore, in quella notte stessa, in cui con pari probabilità il re poteva chiamarsi o Vittorio o Carlo, stavano i consiglieri in silenzio, più intenti a guardarsi in volto che a mettere partiti: faceva scrupolo l'incertezza dell'avvenire. Finalmente el'arcivescovo, Carlo Arborio Gattinara, il quale si era già prima indettato col ministro marchese d'Ormea, principale indirizzatore di tutte queste faccende, prese con singolare fermezza a dire:

« Nei gravi casi cubre fermo ed animo volto al a dovere. Vuole Vittorio rivendicare il trono, e dopo a di avere imitato Carlo V, ad imitare Filippo V intende. Ma che vuol dire questo, ed a qual fine a s'indirizza? Forse non di propria volontà, forse a sforzato dal reale seggio discese? Ma chi fra di noi, a anzi chi fra i sudditi e nell' Europa tutta non sa a le affettuose esortazioni del figliuolo, ora nostro a buono ed amato signore, perchè dalla strana deli- a berazione di rinunziare si partisse? Non una volta, a ma più, non da solo a solo, ma nella solennità dei a pieni consigli pregollo, richieselo, scongiurollo, a affinchè re reggesse ancora negli ultimi anni suoi,

« come nei più giovani aveva retto. Inutili richieste, « vane preghiere : stabile risoluzione Vittorio dimo-« strò. Ora quale capriccio alla ben fondata ragione « succede? Io non vedo nella risoluzione, che gli « animi nostri conturba, e che presto, se mandata « ad effetto fosse, tutto il Piemonte turberebbe, non « la volontà di Vittorio, ma le instigazioni di un' am-« biziosa donna, che purchè una corona sul suo capo « investa, nulla del decoro, nulla della quiete pub-« blica, nulla dei destini del regno si cura. Destin « privato l'accolse, destino regio ambisce, nè un « reale amore le basta, reali onori proseguita, non « contenta, se non regna sopra coloro, fra i quali « è nata suddita. Una Spigno, cui abbiamo veduta « serva nei ministeri di corte, faremo noi regina? « Anteporremla noi alla regina nostra Polissena di « Assia? La regina nostra, nata sovrana, a sovrano « sposata, a reale seggio già da più di un anno as-« sunta, farà riverenza, renderà omaggio, obbedirà « servendo a chi suddita nacque, e che se a reale-« connubio pervenne, per consolare un vecchio prin-« cipe, non per isplendere sur un trono vi per-« venne? Questo è il serpe, che affascina Vittorio, « questo è il serpe a cui voi dovete dar sulla testa, « se a cuore vi stà l'onore della corona, e la felice « sorte del regno. Certo sì, la nobile Torino, certo « sì, e Piemonte e Savoja e' Nizza si commossero, e « valorosamente nella passata guerra contro il co-« mune nemico combatterono, perchè ad una Spigno « i vittoriosi colli inchinare dovessero! Mà non più

LIBRO TRENTESIMOTTAVO. — 1720-1731. « parole su costei. Vediamo più alte cose. Pericolosi « tempi corrono per l'Europa, le potenze forbiscono « le armi, le guerriere trombe sono prossime a squil-« lare. Ma chi coll' Europa s' intende, chi con lei « s'accorda? Vittorio, o Carlo? Romperete voi i ne-« goziati, romperete la ingaggiata fede col cambiar « di sovrano? I re con Carlo trattano, non con Vit-« torio, nè turbare le incamminate cose con troppo « imprudente consiglio conviensi. In chi si fidano i « re? In Vittorio, di cui mai non si sono fidati, o « in Carlo già noto a tutti per incorrotta costanza? « Se volete inimicizia con tutti, amicizia con nissuno, « create pure Vittorio re : voi getterete le sorti del « Piemonte in un mare di tempeste. Vittorio vec-« chio, se lo scettro ripiglia, delibererà a seconda « dell'acerba donna: vendette vi saranno, i servitori « buoni in disgrazia verranno, le carceri s'empieranno, « forse gli spaventevoli palchi s' insanguineranno. « Vendetta chiama vendetta, rigore rigore, lo sde-« gno pubblico farà nascere le sette, e le fazioni divo-« ratrici degli stati, e forse la civile guerra consumerà « un paese, che appena dalla esterna respira. Sianvi « in mente questi valorosi soldati, a cui un imperio « certo conviensi, a cui nulla più nuoce che un im-« perio vacillante; perciocchè l'obbedienza, ed il « devoto amore bisogno hanno di tempo e di cer-« tezza per nascere, crescere e radicarsi. Chi vi dice, « chi vi assicura, se Carlo scende, se Vittorio monta, « che un reggimento non si levi contro un reggi-« mento, e tutto l'esercito non si scompigli, e non « vada in rovina? Io vedo il paese lacero colle pro-« prie mani, e preda degli strani, se la testa si cam-« bia. Quest' è l'amore, che Carlo ha meritato da « noi? Sarà dunque indarno la sua saviezza, la sua « prudenza, la sua bontà? Daretevi un re impetuoso « in luogo di un re pacato? Daretevi una regina, di « cui non voglio dir tutto, in luogo di una regina, « cui tutte le virtù ornano, e circondano? Crudi pen-« sieri mi spaventano : voi sapete come le faccende. « di stato siano e strette e inesorabili, e le Tiestee « tresche mi suonano in mente orribilmente. Che sarà « di Carlo, se rimettete Vittorio? Di volo volli questo « tasto toccare, nè di più mi ci fermerò, perciocchè « già vi scorgo i capelli orridi ed irti sulla testa. Par-« lerovvi in così estremo caso di noi? L'età oggimai grave poco mi lascia a temere, e le vesti, ch' io « porto, sono vesti avvezze al martirio. Ma a voi, « oltre lo stato, di voi vi caglia, nè ponete con fatale « risoluzione voi medesimi, le vostre famiglie, tutto « insomma l'essere vostro, e il reame stesso a repen-« taglio; che la salute ci va, ci va la vita, e quanto a nel mondo vi ha di più reverendo e sacro. Guardate « in Spagna, vedete quel, che Filippo, rinunziatore « della rinunzia, dei ministri del figlittolo fece. Tal « destino v'aspetta, e forse peggiore, perciocchè « una cruda femmina quì accende le furie, una « cruda femmina, che se regnar vuole, regni pure a nell'umile Cumiana, dove nacque, non in Torino « illustre, non sull' intemerato seggio di tanti nobili « e generosi sovrani. Conservi Carlo il seggio, che in

« coscienza il può, e il debbe. Non mi distenderò « in più lungo discorso. Nelle mani vostre stà ciò, « che il Piemonte dalla sapienza aspetta, ciò, che i « Piemontesi non mai volubili, anzi sempre tenaci « del proposito aspettano; imperciocchè la costanza « è data dal cielo a questa forte nazione in dono, ed « avendovi io indicato il fine, a cui dobbiamo tendere, « abbastanza ho accennato i mezzi, che dobbiamo « usare. In questi casi l'arrestarsi a mezza strada è « pericolo, non che delitto, e il solo vostro deliberare « quì, se la sentenza vi falla, sarà dannazione per « voi : date alla radice. »

Appena aveva il fedele prelato posto fine al suo ragionamento, che sentissi a gran fretta battere alla porta del consiglio. Questi era un ufficiale portatore d'un biglietto del barone Pallavicino di San Remigio, governatore della cittadella. Il re Vittorio, spiegatosi in Moncalieri con del Borgo per ricavarne da lui l'atto di rinunzia, si accorse di avere detto imprudenti cose, ed innanzi tempo svelato l'intento, a cui l'inquieta anima il sospingeva. Pensò, che del Borgo, la fatale novella a Torino portando, avrebbe il re Carlo e tutto il consiglio a nuove, ed a lui funeste deliberazioni commosso. Vide, e s'avvide, che non era più tempo da aspettar tempo, e che se non preveniva, sarebbe prevenuto. Fidossi dei soldati, fidossi di un antico guerriero, che a lui della sua esaltazione andava obbligato, fidossi del suo pensiero, e di quella fortuna, che per strani casi l'aveva sempre a salvamento condotto. La cittadella di Torino gli parve

valido sostegno al suo desire. I cannoni di Vittorio, che da quella fortezza saluterebbero, ove d'uopo ne fosse, i renitenti, gli si affacciarono alla mente, come fondamento invincibile. La notte stessa del discorso tenuto con del Borgo, anzi pochi momenti dopo, al grande riconquisto anelando, montò a cavallo, ed alla porta del soccorso della cittadella appresentossi. Chiamò San Remigio: vennevi; essere Vittorio, gli disse, aprissegli la porta, nella fortezza adito gli desse. Le tenebre della notte, il cupo silenzio delle campagne all'intorno, l'importanza della domanda, l'immagine dei cannoni già forse sfolgoreggianti la città, tosto che albeggiasse, rendevano orrore, e molto la mente del Remigio agitavano. Prevalse l'animo guerriero, e la fede incorrotta, atto da mandarsi con estremo onore ai posteri. Rispose, Carlo essere il suo re, alla sua fede avere commessa la cittadella, solo a chi egli volesse, l'aprirebbe. Allo sdegnato Vittorio, che con imperiose parole insistè. rispose novellamente il leal soldato; volere ciò, che il dovere gridava, nè volerne sapere, o udir più oltre. Riverente queste parôle disse, ma fermo, e com' uomo, che non cambia. Rodessi Vittorio, ed a Moncalieri tornò, torbidi pensieri per la mente ravvolgendo. Ora l'ufficiale, che alle porte del consiglio stava, il pericoloso tentativo di Vittorio per lettera del San Remigio recava.

Il desiderio di conservare il soglio in Carlo, il timore di capitar male nei consiglieri, massime nell' Ormea, la temenza di estremi mali per la patria in LIBRO TRENTESIMOTTAVO. — 1720-1731. 143

tutti, se Vittorio risalisse, operarono di modo che fa determinato unitamente, trovandosi le cose in tanta necessità, secondo il parere dell'arcivescovo, che Carlo stesse re, e Vittorio si arrestasse. Statuirono eziandio, che non si differisse l'esecuzione di così salutifera deliberazione. Narrano, che Carlo, o carità filiale fosse, o il temuto esempio, che un corpo regio cattivo si facesse, colle mani tremasse, e che anzi ajutato dall'Ormea, l'ordine di arrestare il padre sottoscrivesse.

La notte dei ventisette ai ventotto di settembre del 1731, ogni cosa quieta nel castello di Moncalieri, ma nella reggia di Torino, e nelle stanze dell' Ormea si vegliava. Sorse d'Ormea, ed a Moncalieri si condusse. Da Chivasso, da Chieri, da altri luoghi vicini per comandamento espresso accorrevano soldati, senza sapere, che da loro si volesse, ed a qual fine andassero. Il barone di Blonay, il cavaliere di Bertone, il conte Solaro, ed il conte della Perosa gli guidavano. Maraviglia e stupore le insolite schiere occupava. Infine, vistesi a Moncalieri, dove Vittorio era, ed alla fretta, ed alla notte pensando, di qualche strano accidente incominciarono a dubitare. L'Ormea, anima e indirizzatore di tutto il moto, si pose a guardia, siccome quegli che tutti i penetrali bene conosceva, alla scaletta segreta, acciocchè, levato il romore, Vittorio per quel nascosto andito salvare non si potesse. Già il castello era cinto, il momento fatale giunto. Il conte della Perosa coi granatieri del reggimento di Monferrato, per la scala maestra coll'armi e colle fiaccole salendo, aperse a forza le porte, e chi si destava o servi o serve arrestando, alla reale camera pervenne, dove Vittorio, e la moglie Spigno stavano nel maritale letto dormendo. Fu la marchesa la prima a svegliarsi all' inusitato strepito, immerso il re secondo il suo solito in un profondo e quasi letargico sonno. Spaventossi, gridò, mezza nuda s'alzò, verso la porta per fuggire corse. Ma trattenuta, ed a forza, dalla diletta sede svelta, fu a corsa entro un' apprestata carrozza condotta in un convento di religiose a Carignano; poi, quando aggiornò, nel castello di Geva.

Dormiva ancora il non addantesi Vittorio. Presesi dal Perosa la spada regia, che sur un tavolino a canto al letto posava. Poi, non senza fatica, il monarca chiamato a carcere svegliò. Tra sdegnato e stupito, tra sonnacchioso e desto, che fosse, domando Vittorio, e che da lui si volesse. Ordine del re Carlo, rispose il Perosa, ordine del re Carlo per arrestare la sua persona, ed in sicuro luogo condurla. Diè nelle smanie, la rabbia il dominò, le più orribili imprecazioni mandò, colle braccia, coi piedi, e per sino coi denti si difendeva. In che misero stato era caduto colui, che aveva vinto Francia a Torino! In vece d'arrendersi voleva punire; infortunato, che non s' accorgeva, che non che re più non fosse, libero nemmeno era! I soldati cinsero il corpo suo, nè cessare egli volendo, e di vestirsi ricusando, nelle coltri l'avvilupparono, e lui gridando e scontorcendosi invano, nella carrozza, che nel cortile l'aspet-

tava, il portarono. I soldati, che schierati stavano per dove passò, visto in così lagrimevole condizione l'antico signore, già mormoravano, e si commuovevano, qualche fiero caso era prossimo ad avvenire. Ma Perosa gridò: Morte a chi parla, ordine del re. S'acquetarono, ma sdegnosi, e con volto minaccioso e truce. Vittorio, veduto un reggimento di dragoni, glorioso per armi, e suo antico prediletto, gli volle parlare, ma il conducitore Perosa ricorse al rimedio solito ad usarsi in tali estremi : fè dare ne' tamburi. che soffocarono lé voci del dolente e dolentesi signore. A forza nella carrozza l'adagiarono, verso Rivoli presero il passo. Lentamente procedevano, gli uomini armati da ogni parte la carrozza portante il re cattivo circondavano. A Rivoli nel castello il chiusero con le sbarre alle porte, con le ferrate alle finestre, orrido carcere in vece di casa di delizia. Tali mutazioni fanno le umane cose! e pure l'ambizione nei matti mortali non dorme! Nissuno gli parlava, se non gl'intimi, a tale officio delegati dal figliuolo. Interrogando, missuno o guardia o servitore gli rispondeva con altro che con una riverenza. Nissuna gazzetta gli fu permessa, nissuna nuova gli perveniva. Smanioso fu sulle prime, anzi furibondo, ma appoco appoco, come succede ai prigionieri, cui sempre lo stato violento stanca, s'acquietò e parve prendere a pazienza il suo crudel destino. A ciò il piegarono, oltre la lunga consuetudine, che sparge d'obblio le cose anche le più amare, le dolci esortazioni di due prudenti religiosi, il padre Dormia, domenicano, e

il padre Perardi Filippino, mandatigli da Carlo per conforto della sua cattività.

Mentre il misero re era portato da gente armata in Rivoli, la forza mise le mani addosso a' suoi partigiani, ed a chi fu stimato complice della congiura per innalzarlo novellamente al soglio. Il conte di Cumiana, fratello della marchesa di Spigno, il conte di San Giorgio, il conte di Robella, il marchese di Rivarolo, il barone di Faverges, il cavaliere Lenfranchi, il marchese della Mirandola, il medico Ricca, i signori di San Quintino, Gobbi e Cavalistri con molti altri pruovarono sotto custodia di rugginosi chiavistelli, a qual aspro fine si vada col voler cambiar gli stati.

Temevasi dell' estero. Forse i principi, per mescolarsi nelle cose del Piemonte, avrebbero preso parte per l'infelice monarca. Stavasi specialmente in apprensione del come l'avrebbe sentita il re di Francia, pronipote di Vittorio. D'Ormea assottigliò l'ingegno, e scrisse circolari alle corti per iscusare il fatto, allegando massimamente la necessità di stato. Aggiunse, che il cervello del re prigioniero già da due anni non stava più a segno. Il credettero, o fecero le viste di crederlo. Nulla da niuna parte si mosse, Carlo regnò in tranquillo paese.

Quando si vide, che Vittorio quietava, gli si alleggerì il carcere, restituitagli la moglie, i cortigiani, i libri, ma però sempre dentro le solite ferrate. Languiva l'animo, languiva il corpo. Domandò per salute e per conforto il castello di Moncalieri. Gli fu concesso con esservi trasferito, oramai fievole, e quasi non conscio di se medesimo in una sedia portatile, assiepandosegli con grande gelosia intorno i soldati e le bajonette. Morì in Moncalieri ai trentuno d'ottobre del 1732.

Oltre le già raccontate, Vittorio lasciò di se onorate memorie, una corona regia alla famiglia, un aumento di stato considerabile, maggiore sicurezza verso l'Alpi per l'acquisto delle fortezze. Queste cose per guerra, le seguenti per pare : diede con prudenti regele anima al commercio delle sete, una delle principali ricchezze del Piemonte, favorì la coltivazione delle terre, creò sussidi ai poveri, shandi l'ozio, perfezionò gli ordini militari, massime l'artiglieria, procurò comodo riposo ai soldati vecchi od infermi, ridusse in uno le leggi sparse, le addolcì in alcune parti, ma pure le lascio barbare in altre, sostenné con dignità i dritti del principato contro la corte di Roma, ed avrebbe il famoso litigio condotto a termine, se l'inopportuna morte del pontefice Benedetto non l'avesse impedito. Volle assoggettare e nobiltà e clero alle imposte pubbliche, da cui passavano immuni, i dritti feudali a moderazione ridusse, la nobiltà frenò, il popolo e il medio ceto a maggiore sentimento di se medesimi innalzò, lo spirito guerriero nella nazione conservò, le pacifiche arti fomentò, ed in meglio converse. Si muoveva di proprio genio, si muoveva anche per le persuasioni del conte Radicati di Passerano, filosofo prudente e savio, che il cielo avaro di simili doni, in corte gli aveva mandato. Il nome del Radicati debb' essere per sempre in onore presso i Piemontesi, ma

quì mi dolgo, perchè sono costretto a confessare una debolezza, anzi ingratitudine del re Vittorio, il quale per piacere a Roma ritirò la sua grazia dal veridico Radicati. Il ripudiato filosofo se n' andò a vivere in Olanda, dove il dire la verità, e l'esser utile agli uomini, non era pericolo. Ve la disse, ve la scrisse, immortale monumento d'animo sincero e buono. L'animo guerriero dei Piemontesi andò al colmo, regnando Vittorio; poi alquanto si rallentè sotto Carlo, principe piuttosto prudente che vivo, piuttosto buon padre di famiglia, che regolatore supremo di uno stato fra due possenti imperi, Francia ed Austria, posto. Megliò ciò spiegheremo nei seguenti libri, se fia, che il cielo ci spiri forza e lena bastante per dar fine una volta alla gravosa nostra fatica.

FINE DEL LIBRO TRENTESIMOTTAVO.

## LIBRO TRENTESIMONONO.

## SOMMARIO.

Condizioni della Corsica, e semi terribili, che vi covano. Come gravissimi sdegni s'annidavano nel cuore dei Corsi contro la signoria di Genova, che gli governava. Una ingordigia del fisco apre in quell' isola per lungo tempo una funesta vena di sangue. Come per detto motivo un vecchio e storpio vi suscita un moto grandissimo, anzi una crudele guerra contro i Genovesi. S'accostano i Corsi minacciosi a Bastia, città capitale dell'isola per prenderla, ma pregati da un vescovo si rimangono. Vi tornano più fieri di prima, ma pure pregati da un altro vescovo, di nuovo si rimangono. Mandato dal governo giunge nell'isola per quietarvi gli spiriti il senator Veneroso, uomo tenuto in molta venerazione dai Corsi, ma non vi fa frutto. Vieppiù s'accendono i Corsi, e vieppiù s'accordano; eleggono a loro capi, per dar forma all'impresa, Andrea Ciaccaldi, e Luigi Giasserri, uomini valorosi e caldi. Giustificano con testi di scrittura sacra e profana il proposito della ribellione. Seguono brevi accordi, e lunghe battaglie. I Genovest chiamano in ajuto gl'imperiali d'Austria per sottometter l'isola : gl'imperiali vengono, e vincono. Seguono gli accordi, ma non per durare; maravigliosa lliade di lunga guerra.

I semi gettati da Sampiero sulle terre di Corsica produssero frutti a loro medesimi conformi. Un governo sempre duro per massima, talvolta abjetto per corruttela, reggeva un popolo feroce, fiero, indomito e superbo. A ben intendere le cose, che seguiranno, fia necessario dire più particolarmente quale questo

popolo fosse, e quali irritamenti gli si facessero. Sogliono i popoli, che vivono nelle isole, o essere straziati dalle guerre civili, che agitano fra di loro, quando da per se stessi si reggono, o sperimentare quanto sia dura la signoria forestiera, quando da principe lontano dipendono. L'attività degli animi non trovando sufficiente sfogo in piccola seena, si converte, per trovar pascolo, da paesani contro paesani, e maggiore sfogo danno le cattive che le buone passioni. Il commercio solo colle nazioni forestiere potrebbe smaltire gli acerbi umori, e dare più mite indirizzo agli spiriti; ma quando le isole sono piccole, se sono ricche, diventano preda altrui, se povere non possono nè utilmente, nè largamente trattare il commercio. Dall'altra parte i governi lontani, che le dominano, stanno sempre in sospetto delle medesime, temendo di perdere facilmente ciò, che con essi la natura non ha congiunto. Quindi nascono i reggimenti avari, e le tirannidi crude, facendo del tener povero ed atterrito altrui il fondamento della propria potenza. I governi poi, che la sede hanno in terraferma, difficilmente si persuadono, che gli abitanti delle isole siano da equipararsi agli altri sudditi, e quel nome di colonia, che indica sempre una condizione più bassa, viene loro in mente continuamente; nè per diritti, nè per istima gli conguagliano, alterigia da una parte, disaffezione e sdegnò dall'altra. L' una e l'altra condizione sperimentavano Genova e i Corsi. Quindi le ingiurie chiamavano da ambe le parti le vendette, le vendette le ingiurie, e con sanguinosa

vicenda di quasi un mezzo secolo la Corsica spaventò se stessa e il mondo.

I Corsi, dati piuttosto alla vita selvaggia che alla civile, furono primieramente, per quanto si estendono le storie, signoreggiati dai Romani. I vincitori del mondo videro della Corsica poco più che i lidi: della parte aspra, selvaggia e montagnosa dell' interno poco si curarono. Era per essi l'isola piuttosto posto militare per frenare corsari e Cartaginesi che parte dello stato, cui avanzare in civiltà volessero. Tributi, e questi ancora conformi alla natura delle terre e degli abitatori, ne cavavano. Schiavi ancora ne derivavano, ma in poco pregfo gli avevano, perciocchè difficilmente gli costringevano all' obbedienza, e nemmeno in ciò i bastoni e le verghe valevano contro la Corsa ostinazione. I crudeli dominatori ciò chiamavano pigrizia; ma più che pigrizia, era amore della perduta patria; la morte anteponevano, non solo alla schiavitù, ma alla lontananza. Chi lavorar può col tedio della vita, s quando va mancando il fonte principale, che la sostenta, dito il dolce aspetto della patria?

Spegnentesi poscia il Romano impero, cadde la miseranda Corsica in un disforme avviluppamento di disgrazie. Vicina all'Italia, e con lei consuonando, l'emulò di tormenti e di sciagure. Vandali, Goti, Saraceni, e non so quale altra pestilenziale ammorbazione di tramontana la dominarono. Alla selvatichezza naturale s'aggiunse la ferceia dei conquistatori, feri costumi la spaventarono. Poco la Cristiana religione in-

contro l'altro, e le Corse rupi cospersero di sangue. Ferocia seminava ferocia, l'egualità delle forze fra le parti contrarie, ed i luoghi sicuri facevano, che l'una all'altra prevalere non potesse; la guerra intestina si perpetuava. Non si vedeva fine a tanti sdegni, ed a tante morti. Le dissensioni domestiche danno adito ai forestieri, sì perchè i più deboli fra i partigiani, per non essere soperchiati dagli avversari, gli chiamano, sì perchè paese diviso malagevolmente sì può difendere. Alcuni signori Corsi diedersi od ai Genovesi, od ai Pisani, potenti repubbliche di quei tempi. Altri diedersi agli Aragonesi, signori di Napoli, di cui molta fama allora suonava; e che valevano per forze di mare. I papi, che sempre pretendevano sovranità sopra l'isola, secondo che Genovesi, Pisani od Aragonesi loro erano ossequenti o restii, o generosi, o scarsi, ora fomentavano, ora scomunicavano Genovesi, Pisani, od Aragonesi. Intanto le coltella e le balestre continuavano a maneggiarsi con furore nell' infelice isola, che da se vivere non poteva, ed a cui i forestieri erano di nuove guerre, non di protezione, e di pace, cagione. Cessero finalmente gli Aragonesi, restò l'aringo ai Genovesi e Pisani. Prevalsero alla fine i primi, ma non tanto che del tutto vi dominassero; ma ebbero acquistato un piede fermo in Bonifazio, ed in Calvi.

I baroni Corsi piuttosto sospettosi della potenza di Genova che stanchi di ammazzarsi, fecero ricorso alla repubblica con pensiero di darsele a certi patti, stimando essere meno molesto l'obbedire per dedizioue

che per conquista. Speravano altresì, che sebbene per la superiorità della repubblica sarebbero costretti di rinunziare al piacere dello straziarsi, tuttavia troverebbero nell'appoggio di lei tale compenso, che a loro profittasse di poter tenere nella solita servitù i sudditi feudatarj. I popolani non si dimostrarono alieni dalla deliberazione, confidando, che la tutela dei Genovesi maggiore libertà, e sufficiente difesa loro darebbe contro i proprj tiranni; imperciocchè vedevano, che in Bonifazio ed in Calvi essi procedevano a guisa di protettori del popolo, e vi lasciavano qualche forma di libero governo. Adunque i Corsi di ogni condizione con solenne trattato al comune di Genova si assoggettarono. Furono i patti, comme narra Giancarlo Gregori nella sua elegante e dotta Introduzione alla Storia del Filippini, che dovesse la repubblica ávviare governatori per reggere l'isola, e per ministrare con rettitudine la giustizia; che dovessero i Corsi pagare venti soldi a fuoco, e non altra imposizione o tributo; che non fossero gravati d'altra obbligazione o vassallaggio o comandamento di muoversi per alcun servizio civile o militare del comune di Genova. Queste cose succedevano verso la metà del secolo decimoquarto. Fu anche stipulato, che i conti, marchesi e baroni conservassero intatti i loro diritti, che le ragioni feudatarie rimanessero illese. Così con la superiorità Genovese sussistevano ancora gli ordinamenti feudali ehe contaminavano la libertà, ed il supremo dominio di Genova infievolivano.

Genova cominciò ad insorgere, i baroni continua-

rono ad insolentire. Crudo governo si faceva dei Corsi. La repubblica cattivo sostegno aveva nella nobiltà, la quale nulla poteva senza i popoli, ed i popoli erano da lei continuamente esacerbati. Grave timore l'assalse, ch'essi dessero finalmente la volta, e qualche strana rivoluzione facessero. Oltre a ciò male s'accordano fra di loro due signorie, ed era odioso ai Genovesi il dominio dei nobili. Per la qual cosa con ogni maniera lecita ed illecita il numero e la potenza degli odiati baroni andavano gradatamente scemando. I feudi caduchi più non conferivano, que' de'rei confiscavano, le reità o fingevano o ampliavano, i popolani incitavano a liberarsene. Insomma favorivano il popolo a depressione della nobiltà. Per dare ordine e forma alla resistenza dei popolani conferirono facoltà ad alcune famiglie principali delle più potenti pievi di arrolare soldati', di governargli, e di confederarsi a difesa contro la nobiltà. Andarono queste famiglie, che caporali si chiamarono, sino al numero di diciotto, ed erano quest'esse: Pietrocaggio, Dalla Pancaraccia, da Luco, Campocasso, Casta, Dalla Corbara, Da Sant' Antonino, Dall' Arenoso, Dalla Pastoreccia, Da Omessa, Ortali, Dalla Chiatra, Dalla Matra, Dal Pruno, Dalla Casabianca. Dal popolo erano state create, e riconosciute ereditarie insin poco appresso dal mille. Questi caporali, che stipendio ricevevano da Genova, coi loro partigiani armati frenarono la prepotenza degli antichi signori, difesero e tutelarono le ragioni e le prerogative municipali, intendevano a libertà.

La repubblica conseguì l'intento, quanto allo spegnere la potenza dei nobili. Rimasero bensì, non tutte, ma molte famiglie dell'antica nobiltà, per cagion d'esempio i Colonna, e gli Ornano; nondimeno andarono casse le loro ampie facoltà, e perdettero i dritti feudatari. Ma quindi accadde ciò, che suole accadere, quando si crea uno stato dentro lo stato, e si dà la forza, e il reggimento della forza ai sudditi. I caporali divenuti potenti per lo sbassamento dei nobili, e pretendendo d'altronde la tutela del popolo alle loro imprese, acquistarono tanto credito, che ne divennero formidabili alla stessa signoria. Se si fossero bene accordati fra di loro, il dominio di Genova sopra la Corsica precipitato sarebbe già sin d'allora verso la sua fine. Ma siccome i nobili si erano straziati fra di loro medesimi, così fra di loro incominciarono a straziarsi i caporali. Guerre civili sorsero, ora prevaleva questa parte, ora quella, ogni cosa incerta, se non che le Corse rupi s'insanguinavano, il furore dominava, la rabbia soldatesca le famiglie spaventava. Successe un impaccio molto incomposto di cose tra papia Aragonesi, Genovesi, nobili, caporali, popolani. I caporali non potendo vincere da per se gli avversari, si collegarono a ruina della parte popolare con alcuni fra i nobili, scandaloso e brutto esempio, che da scelerati partigiani solo si può dare. Così la Corsica con le proprie mani si consumava, e distruggeva.

Infrattanto l'imperio di Genova fra quegl'isolani s'indeboliva e pericolava; imperciocchè, quantunque

caperali e nobili gli uni contro gli altri combattessero, e spesso ancora caporali e nobili contro caporali e nobili, accadeva nondimeno anche qualche volta, che questi e quelli collegandosi, contro di lei voltavano gli sdegni e l'armi. Ella allora si serviva del nome di ribellione per non osservare i patti giurati, di fellonia parlava, ed all'autorità assoluta tendeva. Ma più volere che potere aveva; perciocchè dopo vari casi, tutti scomposti, quasi tutti terribili, le cose furono ridotte a tale che poche terre teneva: Alfonso da Napoli minacciava, ed aveva aderenti, Galeazzo da Campofregoso vi aveva stato e forze, le famiglie di Leca, Della Rocca e d'Istria, assai potenti per molto seguito, violentemente contrastavano, i caporali, chi quà, chi là, e chi contra questo, e chi contra quello, muovevano le popolazioni a romore. Più disordinato sconvolgimento non si era mai veduto in Corsica, nè forse in alcun altro paese. Ogni partito pareva scarso; nè che sperare, nè che prevedere si potesse, agli spaventati animi soccorreva.

Infine i popoli, veduta la infelice patria loro caduta in tanto travaglio, di comune consentimento si adunarono, essendo oramai alla metà del suo corso giunto il secolo decimoquinto, a Lago Benedetto, luogo sul fiume Golo, e quivi, per vederne finalmente la fine, concordemente deliberarono di farsi soggetti all'ufficio, o casa, o banco di San Giorgio di Genova, che si voglia nominare, al quale mandarono ambasciatori a posta. Speravano dall'ufficio più miti condizioni che dal governo, e da un'altra parte il senato ebbe per

bene, che l'ufficio piuttosto che la repubblica, tenesse la signoria della Corsica, per non inimicarsi e tirarsi addosso Alfonso, che sempre vi pretendeva ragioni. Al tempo stesso ella cedè all'ufficio medesimo le ragioni di sovranità che poco innanzi il Campofregoso le aveva donate. Così la piena sovranità della Corsica cadde nell'ufficio di San Giorgio, degli ordinamenti del quale abbiamo in altro luogo favellato. E perchè fosse più stabile e rata, ed antiche ragioni all'incantro non sorgessero, San Giorgio diede alla repubblica, ed al Campofregoso in ricompensa delle cessioni grossa somma di denaro.

Fecersi tra il banco e gli ambasciatori Corsi alcune convenzioni: che non si potesse imporre veruna tassa nel regno (la Corsica aveva titolo ed onore regio) senza il consenso dei rappresentanti del medesimo; che i titoli e feudi dei conti e baroni secondo l'uso antico si conservassero; che dei medesimi diritti, fuorchè quello della vita, godessero; che il regno continuasse ad avere in perpetuo tutti.i privilegi, che aveva; chedal banco l'isola dipendesse, ma però sotto l'alta protezione della santa sede. A questi statuti politici restarono aggiunti alcuni capitoli relativi al commercio, e specialmente alla vendita del sale, che s'accordò libera ad ognuno, e non potesse valere più di sedici denari il bacino a colmo. Le promesse non mancarono: che si ministrerebbe con rettitudine la giustizia ad ognuno, che con severità contro i malfattori si procederebbe, che i presidi si munissero, che alle querele si darebbe ascolto, che l'isola dalle esterne aggressioni salva e sicura si preserverebbe. Da principio non fu senza moderazione il governo dell'ufficio. Quietava il Cismonti, ma si mostrava alterato con violente commozioni l'Oltramonti, il quale in parte obbediva ancora agli Aragonesi. L'ufficio intendeva a sottometterlo per forza, ma gl'interruppero il disegno gli antichi pensieri della repubblica, ch'egli volle imitare; imperoiocchè cominciò a farsi innanzi con dar addosso ai baroni, la cui soverchia potenza aveva in sospetto: usò eziandio in questa bisogna una estrema crudeltà. I baroni si risentirono, massimamente quei di Leca, antichi signori del Capo Corso. Guidava i loro consigli principalmente Gianpaolo, personaggio di non mediocre valore. Vennero a scompigliare viemmaggiormente le cose gli Appiani di Piombino, e gli Sforzeschi di Milano, in poter dei quali Genova, perduta la sua libertà, era venuta. Gli Aragonesi anch' essi facevano i loro sferzi, e dall'Oltramonti fomentavano i baroni, che contro l'ufficio nel Cismonti combattevano. I Fregosi ritornarono sul campo, riconceduta ad essi l'isola da Bona, duchessa di Milano. Tra San Giorgio, i baroni, gli Appiani, i Campofregosi, gli Aragonesi, e i popoli arrabbiati, la Corsica più parte alcuna non aveva, che sana fosse. Tutti dicevano, ch' era povera, e pure tutti la volevano avere. Minor male sarebbe stato, se una potenza di forze sopraeminenti l'avesse conquistata e posta al giogo, che quell'orrendo miscuglio di odi inestinguibili, e di rabbie impotenti. Alla perfine, cacciati gli Appiani, gli Aragonesi ed i Campofregosi, la cosa

si ridusse tra l'ufficio e Gianpaolo di Leca. Ruinò Gianpaolo, andò in esteri paesi, caulando, servi d'esempio, che male si difende la libertà di un popolo diviso e parteggiante. San Giorgio allora s'impadronì della regione Oltramontana, dove fondò sulla destra sponda di un golfo assai profondo, e non lunge dalle vestigia dell'antica Urcinio, la moderna Ajaccio, destinata ad essere sede del governo di quella parte dell'istola.

Oppressi i Leca, restavano in potenza i baroni della Rocca. Chi si dilettava del parteggiare, chi amava la libertà, chi odiava i Genoveti, voltarono l'animo e le speranze ai della Rocca; perlochè l'ufficio si diffidava di loro argomentando, che non mai la possessione della Corsica sarebbe nelle sue mani sicura, sinchè quella potente famiglia vivesse in fiore. I pretesti non mancarono per la peca fede dell'ufficio. forse nemmeno le cagioni per l'imprudenza di Ranuccio della Rocca, capo di quel casato. S'accese la guerra: em San Giorgio mirabilmente cupido di atterrare Ranuccio, poscia che quella era la sola testa, che gl'impedisse l'assoluto dominio. Il della Rocca, contuttochè con estremo valore e grandissima costanza ministrasse la guerra, restò finalmente vinto dalle preponderanti forze dell'ufficio. Fu vinto, ma con segni d'efferato furere da parte degli avversari. Incesero la provincia del Niolo, trucidarono uomini e donne, vecchi e fanciulli in Talabo, pieve della giurisdizione d'Ajaccio, mozzarono la testa a quanti della Rocca vennero loro alle mani.

Ranuccio vinto andò errando per estere terre, mon contento, se ai tiranni della sua patria, come gli chiamava, nuovi nemici non suscitasse. Raccozzò alcune genti, parte Corse, che amavano la patria, parte vagabondi, che amavano il sacco. Comparve di nuovo sui Corsi lidi, ma non trovò consenso negli spiriti atterriti e domi. Le funeste ricordanze di Niolo e di Talabo frenavano anche i più audaci, e più vogliosi di prorompere. Errò alcun tempo, asilo nei più reconditi recessi cercando, e non trovandolo. Per mano Corsa, anzi consanguinea infine perì. Francesco della Rocca, sue nemico, e che di già coi Genovesi s'era accordato, a tradimento l'uccise. Perì con lui la potenza dei della Rocca, con lui si spense anco la potenza dei baroni, che d'allora in poi più intenti ad obbedire che a muovere, diedero esempio ai popoli, che chi non s'accorda, ruina; conciossia cosa che mentre Gianpaolo e Ranuccio pretessevano alle imprese loro la libertà, altri baroni, non solamente non gli secondarono, mà coi nemici a loro perdizione si collegarono. Sorsero bensì coll'andar del tempo altri movimenti, ma suscitati piuttosto da chi popolano era, non dai mobili, che il servire impararono, e l'insegnarono altrui.

Le solite parole, ed i soliti fatti seguitarono la vitteria. San Giorgio mandò fuor voce, che i capitoli della dedizione, ed i privilegi erano annullati per la ribellione, e che come in paese conquistato per armi voleva governare. Sciolto dal timore, rallentò il freno alle ingiurie; la dolorosa Corsica sospirava indarno la libertà prima perduta che acquistata. L'anarchia, frutto dell'ambizione ne l'avova tenuta lontana, un governo conquistatore di proposito deliberato gliel' impediva. Così mossa o quieta l'infelice isola gemeva, prima non' perita di ordinarsi da se, poscia costretta ad uniformarsi agli ordinamenti altrui.

Forse alcuno si maraviglierà, pensando alla diversità del destino della Corsica, e di quello delle isole compagne, la Sicilia e la Sardegna. I tre stati o bracci, od ordini, da tempo antichissimo erano radicati, e restarono in vigore nelle due ultime, non mai furono ordinati nella prima. I baroni Corsi ne furono la principale cagione; perciocchè non amando la signora divisa, ed avendo soverchia maggioranza, tirarono tatto l'impero a se. Poi, gli ecclesiastici, la maggior parte, poveri ed abjetti, non ebbero mai credito abbastanza per fare, che altri o per timore o per amore pensasse a fargli partecipi delle faccende pubbliche. Finalmente i comuni, oppressi dai nobili, non poterono mai innalgarsi tanto, che di loro od all'universale, od a chi dominava, calesse. I papi per la debolezza loro non avrebbero potuto, e per le massime del loro governo non avrebbero voluto introdurre gli ordini della monarchia temperata, che in Sicilia ed in Sardegna vigevano; nè il dominio degli Aragonesi in mai abhastanza o forte, o generale, onde potessero gli ordinamenti della Corsica a quelli delle altre loro isole uniformare. Genova poi, passata da governo del tutto democratico a governo del tutto aristocratico, quegli ordinamenti, che in uso erano presso alle monarchie mai non amò, nè mai pose l'animo a fondargli in Corsica. Così Sicilia e Sardegna vissero, se non sempre, almeno il più del tempo quiete, mentre la Corsica con perturbazioni continue dimostrò, che l'unità non seppe nè trovare, nè temperare, e cadde finalmente in potestà di una forma di signoria, che dei tre stati è nemicissima.

· Gi avviciniamo ad un tempo già da noi descritto, ed è quello, in cui la Corsica tornò da San Giorgio alla signoria, e quello aneora di Sampiero di Bastelica. prode, ma infelice difensore della libertà Corsa, nome riverito, e di sempre grata ricordanza fra quegl'isolani. Raccontammo come combattè, e come cadde, sforzi generosi, morte indegna di un tanto guerriero. Dopo la vittoria, per opera principalmente di Giorgio Doria, governatore, Genova diede campo alla mansuetudine: restitul la patria ai fuorusciti, a tutti il vivere quieto e sicuro, respirava l'isola dai passata affanni. Speciale fondamento di contentezza si vedeva negli ordini municipali risorti a libertà dopo la ruina dei baroni; imperciocehè i popoli liberamente eleggevano gli amministratori dei comuni, cioè un magistrato col nome di potestà nelle terre del contado, e nelle città, un potestà con sindaci ed anziani; e se la giustizia fosse stata ordinata e ministrata con uguale prudenza dell'amministrazione dei comuni, non sì sarebbero forse vedute le orrende scene, che ci restano a descrivere, e forse ancora Genova avrebbe conservato sino all'ultimo la sovranità dell'isola.

Assai sensitive e subite e fiere erano le populazioni

della Cersica; la terra per lo più aspra e selvaggia simili a se gli abitatori produceva. Nè le scienze, nè le lettere, ancora gli avevano addolciti. Perpetuamente sdegnati per le guerre continue, ed all'armi intieramente addetti, non applicavano l'animo all'ammaestramento di quanto l' umana natura più si gloria, e più alla ferocia delle passioni si contrappone. Narrano ancora, e non è lontano dal vero, che il governo della repubblica poco si curasse di erudire le popolazioni, temendo che dai lumi nascessero cattive propensioni verso una foggia di reggimento, che, se mansueta era poco dopo che à movimenti di Sampiero furono soppressi, non conservò la medesima mansuetudine ed integrità nei tempi, che seguirono. Non so, se ciò fosse contro la prudenza, ma certamente era contro la natura.

Sono i Corsi generalmente ingegnosi, e gl'intelletti hanno acconci ai semi delle belle e delle utili discipline. Sono essi in ciò anzi singolari che rari; ed io ho udito dire da un ispettore degli studi, il quale, non ha gran tempo, visitò i collegi della Linguadoca e della Provenza, che nelle classi non aveva bisogno di domandare di quale provincia fossero gli scolari, che tenevano i primi luoghi. Senza domandare, ei già sapeva, se Corsi nel collegio albergavano, ch'essi Corsi erano, e veramente erano. Già insin dai tempi più remoti felici piante nascevano in quel paese. Negli studi d'Italia gli allievi di Corsica erano sempre fra i primi, e al par di tutti, e forse più di tutti stimati. L'idoneità dei Corsi osservavasi specialmente nel

collegio del Bene fondato in Genova da Gerolamo del Bene, nobile Genovese per mantenimento ed instruzione di giovani studiosi dell' isola. Ma in casa propria la guerra, la mancanza quasi totale di mezzi, ed una certa naturale accidia, quando stimolati non sono, gli guastavano, e rozzi, ruvidi, vicini all'ignoranza gli tenevano. Accidiosi erano, e restii al lavoro, e quando otto castagni, ed una piccola mandra possedevano, non altro sostegno di vita cercavano, nè dell'arare le terre, o del potare le viti, o dell'acconciare gli ulivi, o dell'arnie preparare alle sollecite api punto si curavano. Accorrevano nella stagione buona Lucchesi o Sardi per compire i lavori campestri, ai quali i Corsi ripugnavano; vedevansi quest' inquilini uomini, standosi i naturali oziosi ad osservare, conciare le terre, governare i boschi, segare le tavole, scarpellare le pietre; poscia nel loro paese col raccolto denaro se ne tornavano. Ma le forestiere braccia all'ampiezza del suolo non bastavano. Quindi era, che le terre giacevano per lo più orride ed incolte, e più ulivastri che ulivi sorgevano, e l'olio indegno di sì dolce clima per imperizia stillava, nè i vini rispondevano alle generose uve, da cui si spremevano: ferace natura in mano di oziosi abitatori; i melliferi sciami non trovando gl'industri melari, nelle cave querce, e nei cavi lecci figliavano. Nè stanza alcuna i Corsi alle soavi pecchie eleggevano: a caso esse svolazzavano, a caso ancora nutricandosi andavano, ond' era il mele di Corsica esoso per amarezza, per essere le pecchie costrette a pascersi sui

tristi tassi, di cui l'isola abbonda. Pure grande quantità di mele vi si raccoglieva in sin dai tempi antichissimi, per modo che i Romani in sostanza di mele dai Corsi i tributi esigevano.

Singolare era l'oziosità Corsa, dieo degli comini; perciocchè le donne per forza erano date alla fatica, e costrette dai mariti, ed anche dai figliuoli a fare e ciò, che al debole, e ciò, che al forte sesso appartiensi. Quest' era segno di selvatichezza e di barbarie, poichè tal è l'uso presso che generale dei popoli selvaggi. Nè alcuna dolcezza usavano verso le infelici donne, in grado di serve piuttosto che di compagne tenendole. Non istimavano i parti se non i maschili, e quando Napoleone imperatore dava segni di diprezzo, come faceva, udenda, che una signora della sua corte o de' suoi soldati si era sgravata di femmina, era un piglio Corso. La maggior ricchezza che stimassero, era appunto quella di molti figliuoli maschj. Essi alle cacce, essi al pan di castagna, essi al correre faticoso per gli aspri monti assai per tempo avvezzavano. Quindi sorgevano generazioni robuste, indolenti al dolore, della fame pazienti, della fatica to lerantissime. Duravano contro il dolore costantissimamente: e ferono visti Corsi dannati a crudelissimi tormenti sopportargli senza lamento o sospiro: il silenzio fra gli strazi l'animo indomabile dimostrava.

Oltre le cacce, di nissun esercizio piacevole si dilettavano, sanon forse del giuocare alle carte, e questo ancora, facevano con singolare serietà. Superbi ed inattivi fuori del bisogno, ma tocchi si svegliavano.

terribili e celeri, quasi simili a folgori, che nelle nubi quete ed immobili si posano. Spagnuoli parevano; e pur non erano. Gran superbia era veramente in quella gente; ad altrui non si equiparavano, ma si preponevano, perciò insofferenti delle ingiurie, e nemici d'ogni generazione, che Corsa non fosse. Esercitavano la ospitalità cordialmente, agli ospiti secondo le povere sostanze loro servivano; nelle case . gli servivano, fuora altresì in beneficio loro si adoperavano con aver innalzato o capanne o casette nei luoghi inabitati per ricoverargli. Infame sarebbe stato il nuocere all'ospite in qualunque modo; ma nei viaggi e nei remoti sentieri, la compagnia di chi in espizio non ti aveva accolto, pericolosa, perocchè assai erano inclinati al rubare. Dominati da un desiderio indomabile di vendetta non vigrevano, non morivano contenti, se non l'avevano fatta; nè gli odi, che portavano a vendetta, solamente alla persona, da cui era venuta l'offesa, miravano, ma eziandio ai parenti ed ai figliuoli di lei si estendevano. Ferita chiamava férita, morte chiamava morte, e siccome molto rissosi erano, così e le ingiurie e le ferite e le morti e le vendette succedevano frequenti, ed erano eterne.

Orrido era, massime fra le alpestri rocce, il vestire, e tale, che di lontano parevano una massa informe più simile a bestia che a uomo; più orrido ancora; quando intendevano a vendetta conciossiacosache quando la rabbiosa stizza gli stimolava, lasciavano crescere la barba. Veduto un Gorso colla barba lunga,

argementavasi per certo, che macchinava sfogo di vendetta. Nè la religione, nè le esortazioni dei savi. nè l'amore della famiglia, nè il timore del castigo, nè il pericolo, che altri a lui facesse ciò, ch' ei voleva fare altrui, punto il crudele rovello domavano, o l'uomo citemevano: passione funesta, figliuola di superbia, pessima in tutti, assai più pessima in un Corso. . Alle guerre andavano senza alcun abito o segno militare: uno schioppo, un cinto con polvere e palle, un pugnale al fianco, un zaino con pane di castagna, era quanto portavano, nè più oltre cercavano. Suonavano il corno per le montagne, quando ad un'impresa volevano andare; muovevansi al bisogno; passato il bisogno, cessavano; meglio lerisoluzioni improvvise, ohe i disegni certi, e lunghi amavano. Taciturni non stimolati, verbosissimi, se s'accendevano; e sì, che per superbia s'offendevano, se ta pazientemente non gli ascoltavi, e pericoloso l'aver sembianza di sprezzare la loro dicitura.

Prascorreva la naturadegli uomini Corsi in asprezza per naturale fenecia, trascorreva il fare delle donne Corse in dolcezza per timidità. Il crudo giogo, a cui dai padri e dai mariti erano messe, aggiungeva allettamento alla naturale bellezza; imperciocchè ed occhi chiari e cilestri, e dilicati visi, e belle e folte capellature hanno, con un certo timido guardare, che quanto più dinotava debolezza e timidità, tanto più faceva forza nel cuore dei risguardanti: pietà ad amore spianava la via. È sì, che i lezj, i vezzi, le smancerie e le parolette amarose ignoravano; che non è

dir poco in donna, ma quanto più di bellezza natia, e non guasta dall'affettazione, erano dotate, tanto più allettavano; imperciocchè, se Dio fece le carezze, non fece i lezi, e l'affetto non chiamato è il migliore. Brevemente, gli nomini Corsi parevano fatti per altre donne, e le donna Corse per altri uomini. A tanta asprezza con tanta dolcezza a fianco l'animo si contrista, ed a più felice accoppiamento i desiderj intende.

Ciò non ostante le Corse donne, timorose per tirannide maritale, cambiarono stile nelle sanguinose guerre. Alcune di loro furono fortissime, e le Spartane emularono. Tutte poi, o quasì tutte cogli affettuosi desideri, e colle tenere mani, quanto poterono, la travagliata, e pericolante patria ajutarono. La mole tutta della Corsica contro i Genovesi si muoveva. e così chi feriva, e così chi accendeva. I fanciulli stessi nell'odio generale s'infiammavano. Fuori per ogni atto il dimostravano. Spartivansi volgarmente in due bande, l'una, sui chiamavano Genovese, l'altra Corsa, le quali venivano sovente alle mani, accapigliandosi, o facendo la sassajuola; e sampre accadeva, che la banda Corsa riusciva vincitrice, la Genovese vinta; imperciocchè avevano cura, che i più forti, i più svelti, i più coraggiosi nella prima entrassero, come appunto si usava nelle scuole ai tempi nostri, che, divisa la scolaresca in due bande, una Romana, l'altra Cartaginese, si ordinava la prima per modo che sempre vinceva. Ma quì si trattava di posti sulle panche, là di botte e di busse, ed a palitica l'aspro giuoco traevano. Ciò insinuayano i padri ai figliuoli,

ciò le madri: per un Corso ammazzare un Genovese era opera, non che rea, meritoria. Tarti veramente ne ammazzavano, quanti impunemente potevano; e talvolta ancora quando la rabbia del vendicarsi gli faceva imperversare, con la certezza del castigo gli ammazzavano. Deplorabile spettacolo, che due nazioni Italiane a tale fossero ridotte; che l'animo all'odio in preda dessero e le mani al sangue l'una contro l'altra adoperassero! Tra di loro ancora molto volentieri pel medesimo furore della vendetta si uccidevano. Egli è certo, che ai tempi, che precedettero la rivoluzione di Corsica, novecento omicidi all'anno vi si commettevano, la maggior parte senza rubamento.

Dicono, che in Corsica non vivono animali velenosi, salvo un ragno di assai piccola spezie, cui
chiamano nel paese Marmignato, ch'io credo essere
la tarantola di Puglia, e che non bisogna confondere
con quel serpentello innocente di quattro gambe,
che va per le case, e tarantola eziandio in alcuni
luoghi, nella Corsica stessa, ed in Firenze si chiama,
ed altra non è che lo stellione degli autori. Quel
marmignato morde i mietitori sotto la sferza del'calore estivo, ed induce uno stupore mortale. Si vede,
che il più pericoloso abitatore dell'isola era l'uomo,
non che usasse i veleni, perciocchè da ciò i Corsi
abborrivano, ma per le archibusate, che fioccavano
su chi l'odio perseguitava.

Il feroce talento prendeva origine, parte dalla natura ancor selvaggia, ma che già andata un poco verso la vita civile, ne aveva preso solamente, come suole accadere, il male, non il bene, parte dal sito isolano, parte infine e principalmente dagli ordini giudiziali pessimi, ch'erano in uso ai tempi del dominio Genovese, e che ancor peggiori si rendevano per le cattive qualità dei giudici.

« Genova, scrive il Gregori, inviava ogni biennio « nell' isola il suo governatore, a cui era affidata « l'alta potestà di reggere, e senza consiglio, e con « assoluto arbitrio punire i delitti, o giudicare le ci-« vili discordie, quando ciò andavagli a grado. Era « accompagnato nel suo governo da due vicarj, l'uno « pel civile, l'altro pel criminale, dai cancelheri, da « un tesoriere, dai raccoglitori delle taglie, dai capi-« tani de' cavalleggieri, e de' famigli, da molti altri « ufficiali subalterni, e da undici giusdicenti, cioè tre « commissarj per Ajaccio, Calví e Bonifazio, ed otto « luogotenenti per altri borghi, che tutti per la deci-« sione dei casi ricorreano agli statuti civili e crimi-« nali dell'isola; e se taceano, a quelli di Genova, o « alle leggi Romane. Ogni biennio poi, per frenare « chi tenea ragione, per visitare le torri e fortezze, « v'inviavano due sindaci; e queste cariche, che in « prima erano state esercitate da Corsi e Genovesi in « egual numero, lo furono poscia soltanto da questi a ultimi, »

Il governatore sedeva in Bastia, e tutta l'isola reggeva, ma poscia furono date nel 1723 al commissario di Ajaccio quasi le medesime facoltà, che al governatore s'appartenevano. Enorme potestà aveva questo magistrato. Poteva pronunziare i giudizi, trattandosi anche di carcere e di galera, Ex informata conscientia, come dicevano, senza alcuna forma di processo; la quale facoltà gli fu poi tolta negli ultimi anni dal senato, con lasciargii però quella di far arrestare ed incarcerare le persone, che gli fossero sospette, salve il dovere di renderne conto-sollecitamente al governo. Poteva anche arrestare in qualunque stato si fosse un processo in materia criminale, pronunciando la formola, Non procedatur. Dalla qual cosa conseguitava, che era in potestà di una persona sola il carcerara a suo ambitrio un innocenta, e salvare un colpevole.

L'uomo per l'intemperanza de'suoi desideri trascorra facilmente oltre i termini dalle leggi prescritti, anche quando elle sono giuste e buone. Che accadere dovrà, quando o cattive sono, o lasciano il magistrato libera di attenersi a suo volere o al bene o al male? Oltre le regule copra esposte intorno alla pienezza delle facoltà date al governatore della Corsica, cade. quì in acconcio il considerare gli effetti, che dalla natura del governo meramente aristocratico necessariamente derivavano. Quantunque la potestà sovrana nei governi di tale forma sia ristretta in alcune famigha, ciò non ostante queste famiglie sono per lo più in numero sufficiente a poter somministrare individui per tutti o per la maggior parte delle cariche e dei magistrati. Da ciò risulta, che chi nato non è in famiglia statuale, non può, se non per grazia, entrare ad anyministrare la repubblica. Una tale condizione.

di cose si reorgava negli ordinamenti della repubblica di Genova. Essendovi lo stato ridotto ad aristocrazia, cioè in un numero determinato di famiglie, nissuno poteva ire a partito per le cariche civili e giudiziali, se non i partecipi dell'autorità sovrana, le quali perciò erano in mano dei nobili tutte. Ciò era cagione, che non solo i governatori, ed i loro vicarj, che in Corsica si mandavano, ma ancora i giusdicenti appartenessero al ceto patrizio, e se i nobili per l'uso, e la tradizione delle famiglie petevano avere cognizione sufficiente delle cose appartenenti alla parte militare e politica, certamente mancavano di quelle, che spettano alla parte giudiziale; perocchè per essa sono richiesti studi regolari di dottrine positive, a cui i nobili non attendevano. Egli è altresì da considerarsi, che vi era nella nobiltà Genovese una parte povera di sostanze, che cercava nell'esercizio dei magistrati o modi di sostentarsi o modi di arricolaire. Vogliam dire, che da Genova si credevano per lo più i magistrati, massime giudiziari în Corsica, a ucmini ignoranti e poveri, e però soggetti ad errare, ad essere corrotti, ed anche a voler essere corrotti. Lo stipendio, con oni gli rimunerava, tanto era tenue, che, non che bastasse al decoro, appena somministrava il vivere.

Il vizio era fatto comune alle riviere, dove, come in Corsica, i giusdicenti erano quasi tutti della consorteria patrizia, ma della povera. Nondimeno costoro meno trascorrevano nelle riviere che nell'isola; imperciocchè i Genovesi aveyano i Riveraschi in mag-

gior grado di fratellanza che i Corsì, e più Genovesi gli stimavano, quando pel contrario riputavano i Gorsi, come di sangue diverso, ed in concetto gli avevano poce più che di stranieri e di sudditi. Inoltre per la maggiore prossimità del governo i magistrati delle riviere sentivano maggior ritegno, stante che le male opere loro più presto e più certamente si sapetano, ed in quella maggior luce del mondo la signoria, non solo per giustizia, ma ancora per diguità le doveva castigare. Ma dai cupi recessi della montagnosa Corsica, come potevano le dolorose voci degli offesi e degli oppressi a Genova pervenire? · Avevano bensì un oratore appresso al governo per esporre, raccomandare e domandare; bensì i nobili diciotto a Bastia il governatore consigliavano, aformavano, ed a lui le querele dei danneggiati raccontavano. Debole, se non del tutto vano rimedio; perchè a tanto s'era innalzata la potenza di Genova sopra la Corsica, che a posta del governo si facevano le elezioni dell'oratore e dei nobili assistenti; onde o rimessamente esponevano, o la verità troncavano, intenti piuttosto all'adulare che al correggere. In tale maniera si guidavano le cose tra Genova e Corsica.

Cattive leggi, cattivi uomini, cattive opere, pericelosi sperimenti contro un popolo sdegnoso e fiero. Nissun flagello più funesto può cadere sopra le infelici nazioni, della giustizia vendereccia, e tal era divenuta quella, che si ministrava dagli agenti della repubblica in Corsica, se però giustizia, e non piut-

tosto ingiustizia si debbe nominare; anzi più che ingiustizia, iniquità stimare e qualificare si debbe; stante che per cagioni vergognose ed infami si offendeva il diritto, si esaltava il torto. Ciò nel foro civile, ciò nel criminale. Nè i Corsi stessi in questo erano esenti da colpa: alcuni di loro si facevano sensali dell' avara fame dei ministri, venali e vili essi, rapaci e vili gli altri. Le liti civili a bello studio si eternavano dai giusdicenti, affinchè maggior frutto producessero, e chi dava più, era sicuro di vincere. Mercati erano, non tribunali, dove le sentenze si comperate vano a contanti. Tutti mettevano l'avara lingua e la rapace mano in tutto, giudioi, cancellieri, famigli, e spesso accadeva, che non solo il pubblico, ma lore medisimi rubavano. Così il giudice il cancelliere, e il cancelliere il giudice, od ambedue il famiglio, o il famiglio ambedue: tutti poi si compensavano sui poveri litiganti. V'era per verità appello ai vicari, dai vicari al governatore, dal governatore in certi gravi casi al magistrato di Genova. Ma che giovava, se le medesime cagioni producevano le medesime sentenze, e se il credito dei governatori, e le aderenze e le amicizie e le parentele contaminavano anche nella città capitale i giudizi? Spese inutili e danno certo era in proverbio, e chi ne toccava, si doleva indarno. Fra gli ultri vizi, che ai miserandi Corsi nuocevano, vi era anche questo, che ogni cosa si comportava in Genova a' suoi ministri in Corsica, perchè essendo essi gentiluomini, ed avendo diritto di rendere suffragio nella creazione dei magistrati supremi della

repubblica, chi gli ambiva, diveniva loro ossequente per non înimicarsegli. Così l'ambizione sopportava l'ingiustizia e l'avarizia. Era nata, non fra tutti, perchè molti ve n'erano d'integra vita e di sano consiglio, ma fra il volgo degli statuali di Genova una massima, che a ben governare i Corsi e' bisognava castrargli nella borsa. Che borsa fosse poi quella di quella povera gente, lascio al lettore il giudicarne. Queste cose erano vere pur troppo, dai Corsi poi si magnificavano. Chi diceva, che ad un ministro da Corsica tornato, si domandava per consuetudine in Genova, non quanto avete guadagnato, ma quanto avete rubato? Quest'altro affermava, che parlando del grande e perenne peculato, volgarmente s'interrogava in Genova, sonvi più montagne in Corsica? Come se anche le montagne le avare arpie avessero a divorarsi. V' era poi anche chi con facezia, ma pure con arguzia parlando, esprimeva, che un cotale pregando per le anime dei defunti, giunto che fu a quella d'un agente Genovese stato in Corsica, subito si ristette dicendo, che per lei non v'era rimedio, ed ogni suffragio vano, e lei senza remissione dannata pronunziava. I volgari detti la universale fama, i brutti attentati e l'insaziabile fame, pruovavano. Ecce poi quà sorgere un teologo, che divulgò una sua scrittura in Italia conquesto bel trovato, che le isole essendo separate dal continente, sono scomunicate dalla natura; e così, che quello, che Genova faceva in Corsica, era anche ben fatto, e che se avesse fatto peggio, anche ciò sarebbe stato ben fatto. Fatto sta,

che sovente accadeva, che da poveri gentiluogini e da poveri giusdicenti diventavano ricchi signori.

La stessa contaminazione, anzi peggiore era nell' amministrazione della giustizia criminale. Si amavano dai ministri prevaricatori i delitti, perciocchè due benefizi per loro ne sorgevano, il primo per la condanna, che fruttava un grosso soldo, il secondo per l'assoluzione o la grazia, che fruttavano un soldo maggiore. A questo si vendeva l'impunità per un delitto commesso, a quest' altro si vendeva, cosa enorme e forse non mai più udita, per un delitto da commettersi. Davansi per denaro i tutti accessi, davansi i salvocondotti, quelli, perchè i banditi potessero comparire alla corte per negoziare la loro assoluzione, questi, perchè potessero passeggiare liberamente ovunque volessero, kcenza d'infiniti disturbi cagione; imperciocchè, massimamente negli ultimi tempi, che la repubblica aveva proibito il portar armi, i banditi, che le portavano, spaventavano le popolazioni inermi, bravavano e minacciavano gli avversari, eziandio i parenti di coloro, cui uccisi avevano, ed essi a dar loro da pace, sforzavano. La vendita della giustizia, l'impunità dei malfattori, la natura vendicativa e fiera dei popoli moltiplicavano oltre misura i delitti, poichè vedendo, che lo stato non faceva giustizia contro i malandrini e gli assassini, gli offesi, che pure anch'essi avevano cuore, la facevano da se medesimi, e ad assassini rendevano assassini. Quest' era minacciato di carcere, se non pagava; quest'altro già carcerato era minacciato di

condanna ex informata conscientia, se non pagava; questo terzo, o ladro o assassino che si fosse, si teneva esente dalla carcerazione, se pagava; a quello poi già carcerato, e che già aveva addosso il processo, si procurava indennità con un non procedatur, se pagava. Costui, un governatore il condannava, un altro governatore poi l'assolveva, quindi un terzo governatore l'impiccava, secondo che le borse giravano o vuote, o piene od esauste. V'era poi anche un altro modo di campare, e quest'era, che si regalavano le governatrici e le vicarie, e le giusdicenti : gran forza avevano i cappellini e le fettucce, se però è lecito, a cose tanto gravi mescolarne delle frivole. Dura fatalità premeva i Corsi; che, poveri, erano succiati; feroci, instigati. Che civiltà vi poteva nascere? Che arte bella, che scienza buona, che lettera amabile sorgere in tanta corruzione, forse peggiore della barbarie? Così si tribolava in Corsica.

Ma non voglia il cielo, ch'io di una catena non interrotta di perversi parli, o accenni, o segua in biasimare tanto, che chi nol merita, ne resti offeso. Qualche volta abbe luogo la gratitudine, qualche volta la giustizia. Giudici minori sinceri si videro, giudici maggiori ancora più. Si ricordavano i Corsi con gratitudine, e forse ancora si risordano dell'integrità, bontà e retto animo di un Prato, di un de' Franchi, di un Imperiale, di un Veneroso, i quali mandati dalla signoria per reggere, come governatori, la Corsica, così lodevolmente vi si portarono, che restò chiaro, niuno più efficace rimedio esservi

contro le cattive leggi che i buoni e giusti uomini, ed il volere onesto in un cuore forte prevalere sopra le prave consuetudini.

Brevi intervalli di salute, la corruzione sopravvanzando, si notavano. Ai vizi della giustizia, cioè dell' ingiustizia, venivano ad aggiungersi per asperare i Corsi, che pure da se stessi così facilmente si asperavano, alcune operazioni del governo, le quali, quantunque in se avessero qualche parte buona, e per la natura di quegl'isolani giustificare si potessero, ciò nondimeno, o annullando antichi statuti e consuetudini, o della sincerità loro verso la signoria e verso loro medesimi poco favorevolmente giudicando, furono di non poca irritazione e mal talento cagione. La signoria infatti decretò gravissime mutazioni: che chi nato fosse in Corsica, o l'abitasse, o moglie vi avesse, dalla carica di munizioniere fosse interdettà; che niuno, che nato fosse in un luogo di Corsica, o moglie o parenti sino al quarto grado vi avesse, potesse a giusdicente di quel luogo essere eletto; che notaj o cancellieri fra i Corsi in Corsica eleggere non si potessero; che la custodia delle porte di Bastia e d'Ajaccio, o dei luoghi di San Fiorenzo, Calvi e Bonifazio, commettere mai non si potesse a capitani, ehe nelle cinque nominate città, o nei loro distretti nati fossero, ancorchè da parenti Genovesi l'origine avessero; che a niun Corso fosse confidata la guardia dei castelli e delle torri. Così convenirsi, portava il decreto, per la buona regola, conservazione e custodia dei detti castelli e torri, come altresì pel ben

pubblico e per altre degne cagioni. Genova insorgendo sempre più, statuiva, che i raccoglitori delle taglie non fossero Corsi o maritati in Corsica; che i vicari o auditori di Rota dovessero essere del dominio di terraferma; che la visita delle torri; non più dai Corsi, ma dai Genovesi fatta fosse; che nissuno, che nato fosse nell'isola, o parenti vi avesse in terzo grado, potesse venir eletto commissario di Ajaccio, Galvi e Bonifazio; che nissun Corso o maritato o imparentato in Corsica potesse essere ammesso per giovane nelle cancellerie criminali.

Nelle quali deliberazioni due cose sono da notarsi, o la siourezza dello stato dei signori di-Genova in Corsina, o la retta amministrazione così della giustizia, come del denaro pubblico. Importava alla prima, che le fortezze e la guardia loro a mani Genovesi si commettessero; importava alla seconda, che chi giudicava della roba, libertà e vita altrui, o chi le rendite dello stato riscuoteva, fosse esente dalle parzialità, che pur troppo dominavano gli spiriti în Corsica, imperciocchè le deliberazioni, di cui si tratta, farono dalla repubblica prese dopo i moti suscitati da Sampiero, i quali a giusta ragione la doveano tenere in sospetto intorno alle faccende dell'isola; e se i Corsi non amavano Genova, e di lei non si fidavano, non si vede, perchè Genova si dovesse fidare dei Corsi. Ed anche ai modi di schivare i vizi, che nascevano nelle cose giudiziali e pecuniarie dalla sfrenatezza delle parti, che la Corsica divisa e fra se medesima discorde tenevano, doveva ella pensare. Bene per niun conto escusare si può di non aver meglio provveduto all'amministrazione della giustizia, giacchè per Genovesi amministrare la voleva, col mandare governatori, che tutti ad un Prato, o ad un Veneroso somigliassero, e giudici, e cancellieri subalterni, che tanto di virtù avessero, quanto di vizio avevano per lo più coloro, che mandati erano. In ciò la Corsica aveva tutte le ragioni, e Genova a buon titolo accusava. Le esclusioni poi date ai Corsi, e di cui abbiamo favellato, quantunque nella ragione di stato trovassero la loro radice, i Corsi tuttavia maravigliosamente se ne indispettivano e sdegnavano, ed a cose nuove alzavano l'animo."

S'aggiunse, per la medesima ragione di stato, una deliberazione, che incredibilmente offese gli animi, e fu, che siccome per lo innanzi, per sindacare i magistrati erano sindaci Corsi, tre nobili e tre di popolo, uniti ai sindaci mandati dalla signoria, così restò statuito, che per l'avvenire, non più sindaci del paese, ma solamente Genovesi eleggere si dovessero. Temè Genova, nè senza ragione, che il sindacato fatto da Corsi sopra interessi Corsi troppo parziale fosse; temè la Corsica, nè anch' essa senza ragione, che il sindacare dei Genovesi sopra Genovesi avesse più riguardo alle persone che alla giustizia. I Corsi il sindacato, non solo inutile, ma dannoso chiamavano, perchè in vece di correggere i torti e gli abusi, gli confermava coll'approvazione. Veramente niuni erano i castighi forti e severi contro i prevaricatori, rari i deboli e miti. Per lo più si riducevano al cambiq di una patente di grado superiore in una di grado inferiore, per modo che i colpevoli, i quali avevano malamente usato l'autorità loro, esclusi da terre più grosse, erano inviati a misusarla in luoghi di minore importanza: bel conforto certamente pei minori!

Questi consigli, che dimostravano il grave sospetto, per verità non senza fondamento, che i signori di Genova avevano verso i loro sudditi di Corsica, sarebbero stati sopportabili, se, siccome ai magistrati sopraddetti erano chiamati solamente Genovesi, così, se non in Genova, la quale, come città capitale, doveva essere in possesso di certe prerogative e privilegi, almeno nelle riviere, fossero stati eletti ai magistrati medesimi un discreto numero di Corsi. Ciò avrebbe dimostrato l'egualità, e che i Corsi nel medesimo luogo e stima erano dalla signoria tenuti che gli altri sudditi. Ma niuno eletto si vedeva o pochi, e fra quelli, che più a Genova si mostravazio affezionati che alla Corsica, e cui i Corsi traditori della patrizi chiamavano. Quell' essere tenuto da meno, oltre il non fidarsi, pareva ed era veramente condizione non tollerabile, offendendo sul vivo l'animo di quegl'isolani, che di se medesimi molto altamente pensavano.

Mali umori ed occulti sdegni covavano, i quali, saputi dal governo, lo spingevano a sempre più stringere; le cagioni aumantavano gli effetti, gli effetti le cagioni. La Corsica fremeva, e minacciando stava: Sampiero, Sampiero, gradito nome sempre, più

ancor gradito allora, suonava nella bocca di tutti. I vecchi dai loro avi avevano udito le prodezze di lui raccontare, e come la Corsica amasse, e come per tradimento perisse; i figliuoli dai padri le udivano: di sdegno, di furore, di fuoco patrio si accendevano; le mute rupi di furibonde passioni piene erano e traboccanti. La scintilla si aspettava pel vasto incendio, che la Corsica tutta commuovere dovea, Genova per lungo spazio travagliare, l'Europa a parte dell'aspra e sanguinosa contesa chiamare, le sorti dell'isola del tutto cangiare, un popolo di favella Italiana ad un popolo di favella Francese mandare.

L'imprudenza e l'avarizia altrui la fatale scintilla somministrò. Il quale accidente acciocchè intendere si posen, fa di mestiero rammemorare, che per quella immoderata smania, che avevano i Corsi di vendicarsi e d'ammazzarsi, succedevano nell'isola omicidi in così gran numero, che in un paese totalmente barbaro non se ne sarebbero forse commessi altrettanti. Nel 1715 l'isola aveva, per mezzo del suo oratore Marcello Mancini, che in Genova sedeva, supplicato alla signoria, onde il portar arme in Corsica a tutti proibisse. Il governo udi favorevolmente la domanda, e di quanto era richiesto, satisfece. Proibite le arme d'ogni sorte, si da fuoco che da taglio o da punta, eccettuato un coltello domestico, fu mandato nell'isola per raccorle, e nelle conserve nubbliche depositarle, Alessandro Pallavicino. Siccome poi care, anzi carissime erano le armi ni Corsi, si dubitava, che gli ordini non bastassero per fare,

che la comegnassero. Pertanto fu stimato bene di accompagnare il Pallavicino con due gesuiti, per nome Cancellotti e Costanzo, affinchă intendessero alle persuasioni. Furono infatti consegnate le armi da molti, ma non da tutti, perchè vi fu chi le pascose nei hoschia fra le rocce, e chi le occulto nel grembo stesso dei sacri altari.

Ma il fisco è sempre fisco, e forse più in Genova che altrove. Pensò al deparo, che gli fruttavano le licenze, che dava del portar arme, e nol volle perdore. Egli è da sapersi, che insin dalla partenza di Alfonso, figliuolo di Sampiero, accaduta nel 1660, erano state vietate le arme da fuoco, e solo permesse a chi era munito delle opportune patenti di permissione. Di tre sorti erano queste patenti. Le prime si davano gratuitamente e per obbligo di stato a certi uffizi, come per esempio ai capitani ed altri ufficiali delle bande paesane, che nel paese si chiamavano battagliqui Corsi, ed in altri paesi hanno nome di guardie nazionali. Queste patenti duravano quanto l'ufficio. Le seconde si chiamavano privilegiate, e di esse crano in perpetuo ed anche gratuitamente investiti i feadatarj ed altre persone o di grado, o di merito, o di civil condizione. Le terze finalmente erane camerali, e si davano per durare due anni a chiunque le desiderava, mediante lo sborso di lire 6, 8. Ogni biennio, mediante il pagamento della medesima somma rinnovare si dovevano.

Seccessi per l'assoluta proibizione questa fonte, ma per tenere indenne l'erario, la repubblica stanziò,

che l'annua contribuzione fosse aumentata di due seini, che equivalevano, sommati insieme, ad un paolo. Statuì nel medesimo tempo, acciocche i Corsi alla nuova imposizione non s'alterassero, che soltanto per dieci'anni a durare avesse, passati † quali senz' altro ordine cessasse. Ora il detto aggravio messo nel 1715, non tanto che cessasse nel 1725, continuò a riscuotersi, e pareva, che avesse a durare per sempre. I Corsi già inaspriti per tante altre cagioni, di pessima voglia ciò sopportavano, e già sin da quell'anno macchinavano di fare un risentimento, non già per sottrarsi del tutto dall'imperio della repubblica, ma per obbligarla ad abolire, secondo la promessa, la malnata imposizione, ed osservare i patti così di questa, come gli antichi stipulati nelle dedizioni, in cui vi era precetto, che senza il consenso delle popolazioni nuove contribuzioni assettare non si potessero.

Gonfiè oltre a ciò molto gli spiriti, e di cose maove gl' invaghì il rigore, col quale s' intendeva ad esigere le somme prestate dalla camera pubblica per anticipazione ai particolari ad avanzamento della coltivazione delle terre, le quali, non solamente per la tardità dei Corsi ad acconciarle, ma ancora per mancanza dei capitali, incolte e sterili si giacevano. I comuni si erano fatti essi stessi mallevadori della restituzione delle somme date in prestito. Il rigore e la violazione degli antichi patti, e la non osservanza delle recenti promesse aveva colma la misura, e se i Corsi ancora non prorompevano, ciò succedeva, non perchè non

ne avessero voglia, che anzi l'avevano grandissima, ma perchè era sin allora mancata la occasione movente. Queste cose delle tasse sono molto gelose, nè ancora erano cancellate dalla memoria degli uomini le stupende rivoluzioni dell'Inghilterra, dei Paesi Bassi, di Napoli e di Sicilia, le quali da simili cagioni o in tutto o in parte avevano avuto origine. Di un'isola montuosa, selvaggia, piena di passi difficili e di sedi sicure, maggiormente si doveva temere.

Quivi si apre la funesta vena del sangue. Sul principio di settembre del 1729 un Gianbattista Gallo, luogotenente di Corte, essendo giunta la stagione del riscuotere, andò chiedendo le contribuzioni, anche quella dei due seini, nella pieve di Bozio. Un certo Cardone di Bustanica, uomo assai malconcio della persona, anzi mezzo storpiato, e glà pervenuto agli ultimi anni della decrepitezza, e non che non agiato, povero, portò i suoi oboli al Gallo. Ma il raccoglitore non gli volle accettare, perchè vi mancava una moneta da otto, che è quanto a dire due quattrini o mezzo bajocco. La domanda del fisco tanto più crudele ed intempestiva era, quanto che contro un pover uomo si faceva, e che il mezzo bajocco non era dovuto per legge, ma solamente per abuso, e doveva tornare in pro di un Matteo Pieracci, cappellano di detto raccoglitore, o collettore, non dello stato. Il povero vecchio si scusava, e della violata legge, e della propria povertà si lamentava. Oramai il collettore, se creder dessi, s' inteneriva, ma il prete avaro voleva i due quattrini, altri già gli avevano pagati, perciocchè l'abuso era generale: chiamavanlo ricognizione pel prete del collettore. Pieracci instigò Gallo, ed al niego l'indurò; onde disse al vecchio con viso acerbo, tornerebbe il dimane, ed attendesse pure a trovare l'intiera somma; quando no, il pignorerebbe negli utensili di casa. Così fanno contro chi non paga. Da così piccolo principio tanta grandezza di avvenimenti macque.

Il povero vecchio, condottosi a stento sulla piazza, incominciò a parlare in termini incitatissimi, mentre accorreva intorno a lui tutto il popolo di quel luogo per ascoltarlo, contro la durezza del collettore, e da suoi vicini chiedeva assistenza ed ajuto. Poscia dal fatto, di cui personalmente si doleva, e cui come violenta ed inumana soperchieria rappresentava, passò a descrivere la tirannide Genovese: assai e pur troppo, disse, avere dominato nell'infelice isola le crudeli ed avare voglie dei signori di Genova; molti anni avere già lui veduti, ed essere oggimai giunto alla fine del suo corso mortale; nuovi pesi ad antichi, recenti violazioni alle passate, a superbe ingiurie ingiurie antor più superbe, avere sempre veduto aggiungersi da chi la Corsica non per altro stimava che per cavarne danaro e sangue, danaro per soddisfare ad una sete inestinguibile d'inonesti godimenti, sangue per difendere chi tiranneggia. L'involato denaro attestano queste campagne fatte incolte dalla avidità dei tiranni, lo sparso sangue indicano le rocce dell'occidentale Liguria, ed io ne'miei giovani anni le vidi, dove il nostro Ristori coi nostri Gorsi il superbo

e potente nemico di Genova vinceva. Non v'è più luogo a dubbi, non a lusinghe di pensieri: ecco questa tassa dei seini, che per dieci anni solamente esigere si doveva, ancora esigersi dopo quindici, e contro i poveri, gli storpj, i canuti, i decrepiti esigersi; ecco addomandarsi la restituzione di questo presto per le terre, e addomandarsi appunto quando una insolita ed inesorabile carestia ci tormenta e consuma; e sì, che non addomandano, come se temessero, che il mondo usuraj già non gli credesse, col capitale il sei per centinaje! Amaro il vivere, secche le fonti; per le leggi di questa, non dirò indifferente madre, ma snaturata matrigna ai mercatanti Genovesi soli possiamo vendere i pochi proventi della nostra isola, da loro soli comprargli, vendite basse, compre carissime, tali quali da uomini avarissimi, ed al guadagno unicamente intenti aspettare si debbono. Dei prolungati oltre ogni misura giudizi, dei bruttamente venali giudizi io non vi parlerò, perciocchè alla pari di me gli sapete, ed alla pari sperimentati gli avete. Hanno proibite le armi, ma sì, che le vendono, sì, che ne danno per denaro il libero porto ai ribaldi, ai facinorosi, agli assassini, onde gli onesti uomini, siccome quelli che inermi sono, vivano a discrezione di quanto le generazioni hanno di più empio, di più perverso, di più sicario. Hanno una sfrenata cupidigia delle sostanze nostre; forse più rispetto hanno verso le persone? Certo, mai no. Mirate i patiboli, testè pure eretti in San Remo, ecco appenderyisi i nostri soldati, rei, seppure rei erano, di delitto militare, e solamente

per avere voluto vendicare l'insulto fatto loro da una città, che loro non era amica. Quegl' impiccati cadaveri chiamano vendetta. Che sperare, se per un De' Franchi, per un Gerolamo Veneroso, per un Alessandro Saluzzo vengono a governarci, cioè a divorarci cento Felice Pinelli, o per meglio dire, cento tiranni. Per me, stanco dalle disgrazie, imperfetto della persona, cadente per l'età posso bensì essere vittima della tirannide, ma non gastigatore, nè altro alla patria oramai offerire posso che devoti e santi desideri; ed anche a me mali gravi sì, ma non lunghi possono farsi. Ma voi, che siete d'anni e di salute interi, sopporterete voi le centenali ingiurie? Lascerete voi in preda di gente senza freno le sostanze, l'onore, le donne, i figli? I vecchi vostri, che già tante sciagure vedute e pruovate hanno, ne vedranno e pruoveranno forse, senza che voi vi risentiate, delle maggiori? Certo, il crederei, se voi Corsi non foste; ma voi Corsi siete, ed altro non posso dirvi, se non che Corsi siate,

Un parlare così risentito accese maravigliosamente gli animi di quella moltitudine, che al pagare era restia, al pagare a torto nemica. L'odio ancora contra il nome Genovese violentemente gli spingeva. La folla ad ogni momento cresceva. Cominciarono a bestemmiar Genova, e chi l'aveva creata, poscia giurarono di non pagar più tasse oltre quelle, che dagli antichi patti di dedizione erano permesse: particolarmente quella dei due seini negavano. E siccome molti ancora non le avevano pagate, così agli esattori fecero

intendere, che ai due seini più non pensassero, penchè più non gli volevano pagare; che delle altre tasse conformi agli ordini del regno avrebbero volentieri soddisfatto. Ma i collettori ricusarono di accettare le contribuzioni dimezzate, ed intiere le addomandavano. Dall'umile Bustanica corse la voce di quel popolare empito nelle vicine pievi, massimamente nell'Oltremonti; un gran romore vi si levò, e Genova maledicevano, e le tasse negavano. Siccome poi ottimamente conoscevano, che tra popoli commossi e governi offesi stanno di mezzo le forche per chi è vinto, s'armavano a vicenda di quante arme palesi o nascoste, cui la possessione, il caso o la cerca narayano loro davanti. Le vicine popolazioni intanto alla vendicazione dei dritti, all'annullazione dei gravami, alla pietà verso l'afflitta patria romorosamente chiamavano. Con tanto maggior fervore ciò facevano, quanto non ignoravano, che Felice Pinelli, che allora, come governatore supremo, faceva cape in Bastiu, non era uomo, cui la clemenza muovesse, o i romeri spaventassero. Duro e inesorabile il credevano, ed era veramente. Elessero a moderatore dei moti incomposti della moltitudine un Pompiliani, antico ufficiale nutrito nell'armi, e che aveva veduto le guerre.

Pinelli, informato subitamente di quell'impensato incendio dal luogotenente di Corte, non considerando, che quello non era effetto di causa fortuita e momentanea, ma bensì di un antico rancore malamente e per maladetta forza frenato, pensò, che presto fosse

per estinguersi, e che per ottenere l'intento, bastasse mostrare il viso, e fare qualche dimostrazione, la quale desse a vedere, che quello, che il governo aveva stabilito voleva ancora, che si eseguisse. Fermezza senza forza è imprudenza, e piuttosto ostinazione che costanza si dee nominare. Mandò cinquanta soldati contro i sollevati. Così debole sussidio credè bastare contro un moto, che con tanto impeto sorgeva! Il capitano, che lo reggeva, giunto sul poggio di Tavagna diede i quartieri ai soldati, perchè quivi riposassero la notte. Ma gli abitanti, i quali nel comune movimento coi sompagni consentivano, diedero destramente fra il bujo addosso all'armi, mentre è soldati dormivano, e se ne impadronirono. Tornarono in Bastia inermi, vergognosi per l'inganno, umili per lo scorno.

Pinelli avrebbe dovuto ravvedersi, e credere, che il fiume ingrossava; avrebbe dovuto avvedersi, che non potendo vestire la pelle del lione, il tempo voleva, che vestisse quella della volpe. Ma una deplorabile fantasima il perseguiva, ed il lume dell'intelletto gli offuscava. Stimolato dallo sdegno, frutto della superbia, mandò fuori ducento soldati, ordinando al capitano, che badasse a spazzare pure la campagna, e rigore usasse, e i ribelli castigasse, e la riscossione delle contribuzioni salva ed intera rendesse: nei comuni renitenti mettesse soldati a spesa con doppio soldo, cui nel paese chiamavano paghette.

Non si era ancora di molto dilungato questo corpo da Bastia, che s'incontrò con una moltitudine di sol-

levati, che contro la propria sede a calca ed a furia venivano. Pertavano schioppi, spade, sciabole, coltelli, bastoni, falci, ronche, ronconi, pali, balestre. Disformi erano le voci al suono, perciocchè vi erano uomini e donne, vecchi e fanciulli, ma conformi al significato; perocchè tutti gridavano: Via tasse, via seini! Già cinquemila di loro, avventatisi contro l'anticha città d'Aleria, che alla foce del Tavignano resta edificata, vi erano entrati, recando in mano loro tutte le armi, che nell'armeria quivi esistente si contenevario. Di piano in piano, di monte in monte si pronagava il: Groce grido, e lo strepitare dei rusticani corni si pdiva per ogni lato. Già gran parte della regione Cismontana si muoveva, e coll' Oltremontana alla comune impresa si avviava. Ciò recava molto maggist pericolo a Bastia per la prossimità, e per le via plù spedite, oltre che il Cismonti, massime nelle parti più vicine alla città capitale, è paese più popolato, e di grosse terre copioso.

L'ufficiale, che per comandamento del governatore co'snoi ducento soldati ai danni degl'insorsi camminava, veduto venirsegli incontro una pressa così grande e così fieta di gente, pensò, che fosse meglio consigliarsi colla prudenza che coll'animosità, per non esporre a qualche caso sinistro il nome del principe. Per la qual cosa intero ed ordinato in Bastia si ritirò, lasciando fuora il campo libero a chi più poteva di lui sucon tanto impeto a cose naove correva. I seguaci della bandiera Corsa tisarono ostilità, eziandio crudeli contro di quei paesi, che perseveravano in fede verso la repubblica: in Aleria stessa, cui avevano conquistata per forza, secero orrendo scempio di tutti quei soldati, che alla prima intimazione non avevano, arrendendosi, deposto le armi.

Voltarono i passi verso Bastia, in ciò fermi, che la osservanza dei patti, e la diminuzione delle tasse ottenessero. Guastarono a furore una deliziosa villa, che fuori della città il Pinelli possedeva, ed uguale barbarie usarono contro altri ameni casini, che quivi sorgevano, ed a Genovesi, ed a Bastiesi si appartenevano. I Bastiesi quasi alla pari dei Genovesi odiavano, perchè gli riputavano loro partigiata. S'affaçciarono quindi alle mura, in quel tempo assai deboli per non essere bastionate, e non avere altra comodità di difesa, che le creste merlate. Poco ordine, e quasi nissuna direzione avevano, ma facevano un gran tempestare, sforzandosi di entrare dentro la terra.

Pinelli, sorpreso da così strano ed impensato accidente, nè avendo di gran lunga forza sufficiente per resistere, perchè fievole ostacolo erano le mura del gran cerchio, e la cittadella per la lunga pace si trovava quasi del tutto sprovveduta, mandò fuora Agostino Saluzzi, vescovo di Mariana verso i sollevati per calmargli, e sapere che cosa si volessero. Molti e tumultuarj erano i capi, nè il comandare certo, ma però Pompiliani in maggiore autorità degli altri. Il vescovo in presenza loro venuto, domandò qual fosse il loro consiglio, e perchè così contro il principe si armassero, e quali pretensioni avessero. Pompiliani

in nome di tutti rispose, volere i Corsi la diminuzione dell'annuo tributo, e l'abolizione della tassa dei due seini; che fossero rimesse in piede le antiche saline presso San Fiorenzo, Aleria, Stagno di Diana ed altri luoghi, affinchè i Corsi non fossero costretti, come aliora erano, a comprare il sale dai Genovesi; che si restituissero le armi tolte pel divieto del 1715, oppure si desse un fucile a testa; che i nazionali fossero capaci di tutti gl' impieghi; che si ministrasse buona, fedele e pronta giustizia, e che si abolissero i magistrati, detti commissariati, i quali lunga e venale la rendevana, e solo castigavano gl' innocenti; che i processi in sei mesi si terminassero. Il vescovo promise di entrar mediatore, di rendere informato il governatore, e la signoria stessa di quanto desideravano, di procurare, che conseguissero tutto ciò, che colla dignità del governo, e la necessità della camera conciliare si potesse. Convennero, che cesserebbono dalle offese per ventiquattro giorni per aspettare la risposta. Saluzzi trovò durezza in Pinelli, che concedere non voleva, e resistere non poteva. I sollevati intanto, della parola del vescovo fidandosi, cessarono. il tumulto, ed alle case loro se ne tornarono.

Come promesso aveva, così fece il vescovo. Rappresentò il pericolo, espose le domande al governatore: rappresentolle ed espose al senato; si aspettavano piacevoli deliberazioni. Genova udi con non, poca sospensione di pensieri i gravi avvenimenti di Corsica, e se ne stava perplessa. Il concedere ai sudditi, che coll'arme in mano addomandavano, non

sole lemareva offesa di dignità, ma ancora fomento di pericolo. Sapeva, che i popoli, se si gratifica loro, quando sono sdegnati ed armati, da più basse domande salgono a più alte, sinchè a vera ribellione ed a totale indipendenza pervengono. Da un'altra parte essendo l'accidente così inopinato e subito, non aveva in pronto forze sufficienti per domare i renitenti, e ridurre da per se stessa le cose in pristino. Sperava bene di poter raccorre, ai cantoni ricorrendo, qualche buona banda di Svizzeri. Sperava parimente dal governatore di Milano, consenziente il monarca di Vienna, alcuno ajuto, onde potesse porre il freno in bocca a chi se l'aveva gettato via. Ma queste cose richiedevano tempo, nè i tumulti il davano. Tra il volere e il non potere titubava ne'suoi consigli, e si andava temporeggiando.

In questo mezzo tempo l'inesorabile Pinelli, non eurando ciò, che potrebbe nascere, se poco fedelmente i patti tacitamente convenuti tra il vescovo Saluzzi ed i capi dei sollevati sotto le mura di Bastìa osservasse, e le speranze date e concepute troncasse, mandò suoi agenti ad esigere le contribuzioni così nell'Oltramonti, come nel Cismonti. Ma i popoli tale accoglienza loro fecero, e tali avvertimenti diedero che stimarono, fosse meglio pensare a tornarsene pianamente in Bastìa che ad empir borse per le campagne. Infatti di bel nuovo, e più che prima suonarono i coroi, e le grida si alzarono, e di bel nuovo armati, ma in miglior ordine sotto la condotta di Pompiliani contro Bastìa corsero; e se qualcheduno

per via incontravaco, che piuttoste Genova che Corsica gridasse, gli davano tale ammonizione, che più nè Genova nè Corsica gridare poteva.

Le quali cose pervenute essendo a cognizione dei signori di Genova, chiamarono a se l'oratere di Corsica, intimandogli, facesse sapere a suoi compatrioti, che se dagli andaci tumulti non desistevano, e nella quiete non si componevano, la repubblica userebbe il rigore, e colla forza, e coi castighi farebbe tornare formil cervello in capo. Pensassere, com' erano finite le perturbazioni anteriori, e come Sampiero. Così favellavano più per decoro che per isperanza, considerando, che il comportare senza qualche risentimento, almeno iu parolo, se già sin d'allora coi fatti non si poteva, non si convenisse al grado di chi governava. Avevano poi anche dellerato di fare qualche dimostrazione di benevolenza, e perchè appunto sforzața non paresse, avevano mostrato volontà di costringere colla forza. Fu tale il concerto, che l'oratore rispose pregando, che gli aspri comandamenti si sospendessero, affinchè si desse luogo al pentimento, ed i buoni dai cattivi disceruere e segregare si potessero. Rappresentò, che in iscarso numero erano i dissidenti, gli altri piuttosto traviati che colpevoli. Terminò dicendo, che, se si venisse a determinazioni ed esecuzioni rigorose, era pericolo, che gli ostinati vieppiù si ostinassero, che i deboli per timore del castigo divenissero forti, che i fedeli, veduto lo strazio della patria e dei parenti e degli amici, coi felloni finalmente consentissero, ed armatamano la medesima causa procumessero. La piacevolezza, concluse, doversi piuttosto usare per ammollire gli spiriti-che colla severità infiammargli di vantaggio ed adirargli.

La signoria mandò con titolo di commissario generale il senatore Gerolamo Veneroso, stato doge nel 1726, personaggio, per avere con giustizia, integrità ed umanità esercitato altra volta l'ufficio di governatore, in somma venerazione appresso le popolazioni di Corsica. Diedersegli amplissime facoltà di perdoni e di concessioni, purchè pacificamente si addomandassero, e le radici della dovuta soggezione non si toccassero. Speravano nell' uomo, speravano nella riverenza, in cui i popoli l'avevano. Spedirono intanto trecento fanti a Bastia per preservarla dagli accidenti improvvisi.

In questo mentre Pinelli, che pareva, che non sapesse quel, che si volesse o facesse, ora troppo fidandosi dei Corsi, ed ora troppo poco, e sempre ingannandosi, aveva pensato a due mezzi per istabilire i suoi disegni, ed arrivare al fine de' suoi pensieri. Degli accennati mezzi uno era una imprudenza, l'altro un' insidia. Considerato avendo, che non poche pievi continuavano in fede verso la repubblica, risolvè di metter loro le armi in mano, affinchè contro i compagni ribelli l'autorità dello stato puntellassero, risoluzione, la quale non si può in nissuna maniera escusare; imperciocchè generali erano le cagioni della mala contentezza, generale il risentimento, ed il credere, che le armi fossero sicure in chi odiava, era un volersi ingannare da se medesimo. E vera-

mente non altro frutto partorì la strana deliberazione del governatore, che aggiungere tumultuanti a tumultuanti, e le mani inermi, che quietavano, contro Genova in armate e minaccevoli si convertirono. La moltitudine della commossa gente era incredibile, e a un di presso tutti coloro, che per l'età e per le forzo erano atti all'arme, comprendeva. Per tal modo adunque Pinelli governava, che il minacciare ed il favorire divenivano ugualmente funesti alla sua patria.

La vita di Pompiliani nel medesimo tempo agognava. Tesegli un' insidia per tirarlo in una rete mortale. Operò, che per una lettera di persona autorevole, e dal Pempihani conosciuta, ghi si facesse invite di venire con gente armata, ma non troppo numerosa per non dar sospetto, in Bastia. Recava la lettera, che molti Bastiesi avevano fatto una intelligenza per riceverlo, renderlo signore della città, e rivoltare del tutto lo etato da Genova a coloro, che la libertà della Corsica difendevano. Soggiungeva, che la porta gli sarebbe sperta ad un dato segno, tosto che ei comparisse, che le armi erano pronte, i voleri ancora più, e non dubitasse. Il Corso capitano, che aveva fede in chi scriveva, si lassiò giungere al lacciuolo, si mise all'opera, e verso la desiderata città, siccome era il concerto, co'suoi forti compagni s'incamminava. A morte certa andava; ma questa volta un nuovo-accidente il salvò. Quando già era in sul marciare, ebbe avviso, che alcune navi sospette, e che Genovesi parevano, s'aggiravano verso le spiagge di San Pellegrino, e facevano le viste di volervi sbarcan

gente. Temè di essere preso alle spalle, si ristette dall'impresa di Bastia esso stesso, e corse con un' altra squadra de'suoi a San Pelleggino. Nello stesso tempo mandò all'accordato disegno Fabio Filinghiari, suo luogotenente.

Dentro intanto della città fatale ogni cosa era presta e pronta a fare, che chi securo veniva, della sua securità si pentisse. Soldati posti nei luoghi opportuni per accerchiare incontanente da ogni banda i confidenti Corsi, le armi apparecchiate, le parole date. Venne Fabio avanti, al dato segnale gli si aprirono le porte di quella parte della città, che Terravecchia è detta. Entrovvi con cinquanta compagni della sua eletta schiera; credeva andare a conquista, e 'andò a morte. Non così tosto entrato fu, che i soldati appostati gli si avventarono addosso da tutti i lati, a morte lui, e gl'infelici compagni con alte grida chiamando. In quella estrema fine gl'ingannati Corsi, e Fabio specialmente, fecero quanto per uomini valorosi fare si poteva. Menando asprissimamente le mani, e combattendo con molta gara, il tradimento al crudele nemico rinfacciavano. Hanto fu il loro valore, ancorchè pochi contra molti combattessero, che buon numero degli assalitori restarono morti. Alla fine la moltitudine prevalse al valore. Furono, non volendo arrendersi per non cambiar le spade coi ceppi, nè il campo di battaglia colle forche, tagliati a pezzi quasi tutti.

L'infelice Fabio, preso da tante braccia, venne vivo in forza nemica. Tormentato aspramente, nulla

rivelò sui segreti dei compagni. Dannato a morte, sostenne con animo imperturbabile il soldatesco castigo. Il suo corpo fu fatto in quarti, il capo tronco e sanguinoso esposto sulle mura della spaventata Baetìa. La quale novella, come venne a notizia di Pompiliani, d'incredibile furore s'accese, e giurò, che del fedele Filinghieri, e dei morti amici farebbe tale vendetta che per sempre ne resterebbe la memoria. Infatti, lasciata poca gente a guardia delle spiagge di San Pellegrino, corse pieno di mal talento con le altre verso Bastia, e dovunque passava, e così da lontano come d'appresso, chiamava furibondo i popoli all'armí. Sorse alla voce dello sdegnato capitano per quelle campagne un gridare; un correte, un armarsi, un incitarsi, un gridare vendetta orrendo. Bastia pericolava, e contro Bastia, e contro l'odiato Pinelli rabbiosissimamente si avventarono, e d'assedio gli cinsero.

L'anno 1730 era giunto al mese d'aprile, quando il unerato Veneroso nella spaventata terra pervenne. Mandò dicendo ai capi dei sollevati, non essere lui per altro venuto, che per rendere la pace al regno; portatore essere di benigne deliberazioni, assai desiderare di mandarle ad effetto; che di ciò a niun modo essi-doveano dubitare, poichè il conoscevano, e la giustizia e la umanità sua avevano, non era ancora scorso gran tempo, sperimentata; tale essere, qual era stato, e niuno più intenso desiderio avere di quello di vedere i Corsi tranquilli e fortunati. Aggiunte, che pure la signoria, che benevola era e giusta, richiedeva da loro, perchè la clemenza e ge-

nerosità sua mettesse in opera, un atto di obbedienza, e quest'era, che l'arme deponessero, ed in aspetto di sudditi sottomessi e rassegnati le mansuete deliberazioni aspettassero. Ciò desiderare, disse, ciò sperare; ma pure essere in obbligo di significare loro, che se armati continuassero di contrastare all'autorità sovrana, sarebbe severamente castigato chi ciò facesse, e con suo danno pruoverebbe, come male si resiste al principe offeso e sdegnato. Tra l'affezione, che la maggior parte della nazione portava al Veneroso sed il timore dei castighi, alcuni paesi, e specialmente i più vicini, mandarono deputati a giurare obbedienza, e ad offerirsi pronti a fare spalle alla legittima autorità di chi comandava. Ma il corpo più grosso dei dissidenti protestò, che non avrebbe deposto le armi, nè riconosciuto l'imperio di Genova, se non quando le domande esposte al vescovo di Mariana fossero state esaudite.

Veneroso, che bene conosceva l'ostinazione di quelle generazioni Corse, e volendo allettare, massime dopo l'esempio dei sottomessi, spiegò con pubblico bando le intenzioni di Genova: che l'annuo tributo fosse diminuito di un quarto; che la tassa dei due seini fosse abolita; che si fabbricasse il sale nell'isola; che i comissariati fosserò cassi. Piacquero le concessioni, ma non fruttarono secondo le speranze di chi le faceva. Ciò, che sarebbe stato sufficiente per uomini quieti ed inermi, più non bastava per uomini commossi ed armati. L'amore della vendetta oftre a tutto questo gli stimolava, lo spirito Corso quella

gran mole agitava. Accrebbe i sospetti, e l'acerbità dei sentimenti l'avere il Veneroso dichiarato, che Genova vietava, che fosse dato, come addomandato avevano, un fucile a testa, e che intendeva, che le concessioni fossero a beneplacito. Dal fidarsi al non fidarsi stimarono meglio di starsene coll'armi in pugno, temendo, che le concessioni per altro effetto non fossero offerte, che per dileguare il presente tumulto, e poscia insorgere con più sicuro partito contro l'isola disarmata e sonnacchiosa.

S' adunarono in grandissimo numero a monte d'Olmo. La strettezza della folla, l'abbondanza dei parlari, l'operare in comune accrebbero, come accade, la concitazione e l'ardire. Pubblicarono un manifesto, ai loro compatrioti le voci indirizzando: « Genova tiranna, dissero, intraprese gli antichi no-« stri privilegi, ci oppresse con taglie esorbitanti, e « con estorsioni avare, ci offese con soperchierie in-« solenti. Chi di voi non s'unirà a noi per difesa della « comune patria? Il cielo protettore degli innocenti e « degli oppressi, il cielo ci assisterà. Duri petti e dure « mani abbiamo, la memoria delle passate calamità, i « segni ancora vivi della sofferta schiavitù nuova forza « daranno a chi già tanta la natura ne ha dato. Chi « nutre in petto sentimenti da vero Corso, chi la pace « ama, e la libertà ricerca, contro gli oppressori « s'armi, e gli conquida. Niuna Liguria, ancorchè « tutta ci si mettesse, niun' altra potenza, ancorchè « con lei cooperasse, contro la Corsica unita alcuna « cosa potrà. Badate, badate al contento di gover« narci da noi. Corsi sui tribunali seduti i Corsi giu-« dicheranno, non più una vil turba di esteri non per « altro vegnenti quà che per tiranneggiare noi, ed « impinguar se coll'esterminio delle nostre famiglie. α Gli affari civili, gli affari criminali in mano nostra a posti e prosperità daranno, e altezza di spiriti, e a popolazione alle città, e coltivazione alle campagne, « le quali, se incolte ed infruttifere si vedono, la Ge-« novese tirannide n'è la cagione. I proventi delle no-« stre terre liberi fatti oro tireranno nell' isola, e pro-« venti necessari, e merci utili, esimi frutti di terre e « mani forestiere. Sarà il manipolio dell' avara Genova « distrutto, ricchezza crescente, aggravi calanti. Ciò « procurar vogliamo con tutte le nostre forze, ed in-« sino col sangue, se spargere il sangue per conculcare « i tiranni ci fia d' uopo. Voi ancora con la medesima « contenzione il procurerete; unitevi a noi : l'onore e « l'utile vi chiamano; vi chiama ancora la vendetta dei « miseri nostri antenati, dei miseri nostri compagni « proditoriamente uccisi da chi sempre ci oppresse, « ed ora ci minaccia ed insulta. Correte, venite, con-« cultate i tiranni. I felici successi di altri popoli vi stano « d'argomento, che non indarno s'armano i giusti e « gli oppressi. A San Pancrazio di Biguglia v'aspet-« tiamo; là mandate i procuratori vostri, là la Corsica a v'attende, là il viver libero ordinerete. »

Alla voce di capi, che in tanto amore erano, ed in tanto onore presso la nazione, i popoli concorrevano, e quel nodo di monte d'Olmo andava ogni giorno più ingrossandosi. In questo mezzo tempo il Veneroso,

che buon uomo era, e molto amava i Gorgi, venne in pensiero di tentare, poscia che le offerte ed il procedere d'ufficio non erano valsi, se colla presenza e col suono delle proprie parole potesse quegli accesi spiriti a più pacate risoluzioni condurre. Stando già in pronto di ritornare a Genova, avendone domandato ed ottenuto licenza, perchè prevedeva, che alla clemenza doyeva per l'ostinazione dei dissidenti succedere il rigore, andò al campo del Pompiliani, ed ai Corsi a favellare imprése. Con molto efficaci ed affettuose parole, e con lagrime espresse fuori a forza dall' in terno sentimento favellava. Suoi figliuoli gli chiamò, gli pregò, gli strinse, per quanto al mondo avessero di più tenero e di più sacro, di accomodarsi al volere della benigna madre, di porre giù le armi, di ridursi alle solite stanze quietamente, dove non solamente liberi, ma ancora protetti sarebbero. Nell'animo concepissero, continuò, la dolcezza del vivere tranquillo, la sventura del vivere turbato, e l'una coll'altra paragonassero; questo solo, e più degli opori ricevuti nella diletta sua patria, e più della contentezza nata dalla fede, ch' ella aveva in lui, tutta la vita sua consolerebbe e rallegrerebbe, se ciò conseguisse, che i suoi amati Corsi nell' obbedienza la felicità trovassero.

Pompiliani a nome di tutti rispose: Dolere ai Corsi, e profonda ferita recare nei loro cuori il vedere, che un uomo giusto e virtuoso, qual egli era, avesse preso carico di portar loro le odiose proposizioni dei tiranni; ammirare e venerare la rettitudine e la equità sua; non essere mai per dimenticare la dolcezza e la prudenza,

con cui governati gli aveva; sempre essere per averlo in grado di padre della patria, sempre con tal dolce e venerato nome essere per chiamarlo.

A questo passo il forte, ma insidioso Corso dalle lusinghevoli parole a proposizioni crimino passando, all'integerrimo Genovese disse: « Piacciavi essere ve« ramente per noi padre; piacciavi proteggere un po« polo, cui trattano come reo, perchè vuol esser libero.
« Se i vostri beni, e le digmità avete in cale, e dal fare
« la generosa risoluzione vi rattengono, ed a tornare
« ai tiranni nostri v'invitano, siate re, siate principe
« nostro; per voi signore e duce nostro avremo in
« avvenire il medesimo amore, il medesimo zelo, la
« medesima obbedienza che per lo passato, e quando
« così dolcemente per un acerbo sovrano ci governa« vate, avemmo. »

Il virtuoso Genovese inorridì, sdegnossi alla vergognosa proposta, dico vergognosa per chi la fece; sdegnossi, e fra se medesimo si dolse, che altri di così basso animo, e così nemico della sua patria il credesse che con ribelli e sopra ribelli regnare a di lei pregiudizio consentisse. Quindi argomentò, che niun altro rimedio più restava per far rinsavire quelle popolazioni concitate che la forza. Lasciò doloroso e sdegnato il reo e funesto campo, che a lui in quegl' istanti abbominevol parve; lasciollo, in Bastìa si ridusse, ed a Genova poscia con la cosa non fatta, ma con la coscienza pura tornò.

Pinelli, terminato il biennio dell' ufficio, si trasferì anch' esso in Genova, mali semi lasciando nella com-

mossa Corsica. Furono mandati due senatori a reggetla, Francesco Gropallo pel civile, Camillo Doria pel criminale. Uomini rigorosi risoluzioni rigorose portavano. Proibirono la vendita del sale satimando, che la mancanza di questo genere necessario fosse per rompere la superba ostinazione dei Corsi. Ma seguì effetto contrario; perciocchè da monte d'Olmo corsero intorno a ventiquattromila uomini con armi diverse, ma con voleri concordi contro Bastia, e nel primo impeto la parte di lei, che Terravecchia si chiama, occuparono. L'altra parte stava in manifesto pericolo per non esservi nella rocca nè provvisioni nè presidio sufficiente. S'interpose a concordia Camillo Mari, vescovo d' Aleria, il quale abboccatosi coi capi, fece loro intendere, ch' egli presso il governo farebbe l'ufficio di mediatore con isperanza, che la sua intercessione sarebbe con benigno viso, ed attente orecchie veduta ed audita. Presero gli ammottinati qualche speranza, e da Bastia si discostarono, stando però sempre uniti ed in arme. Il tornare era loro facile e non pericoloso.

Intanto, pessimo avviamento a concordia, seguivano condeli e sanguinosi fatti in varie parti dell'
isola tra i partigiani di Corsica, e gli agenti e soldati
di Genova. Le sostanze si rubavano, le persone si maltrattavano e si uccidevano, nè più a umanità guardavano gli uni che gli altri. A Renno, paese della
pieve di Vico il pepolo corse al palazzo del potestà,
il saccheggiò, l'incese, e con tanti scherni e con tante
ferite offessi il magistrato, che tutto addolorato e

pieno di saugue morì. Gli esattori delle taglie, cui Pompiliani poteva aver nelle mani, gli faceva nudi percuotere con gambi di ginestra, e coaì rotti e dolorosi gli-mandava a Bastia: eranvi di dolore e di spavento cagione. Prese Aleria, e tutti, che avevano voluto fare resistenza, a fil di spada mandò. Gli estremi dauni disvelavano le estreme risoluzioni. Ciò ben sapeva l'accorto e pratico capo dei Corsi, onde armi continuamente preparava ed armati, e di cannoni mancando, con le eampane, cui fuse, se ne procacciò. Armava i luoghi sicuri dell'interno, armava le torri, e nuove fortificazioni innalzava sui lidi, conoscendo, che da ogni lato potevano venire le offese da parte di una potenza, che per forze di mare valeva.

Dall'altro lato i Genovesi infuriavano anch' essi. Il figliuolo del Veneroso, che faceva sua residenza in Calvi, come rettore militare della città, ne usoì con le truppe, e ad Ajaccio andando passe per Vico, ed a ferro il mise ed a fuoco. Doria mandò fuora gente da Bastia. Prese Furiani, prese Biguglia, e ciò, che Veneroso aveva fatto a Vico, egli a Furiani ed a Biguglia, e forse con maggior furore fece. Prevedendo poscia la piena, che stava per venirgli addesso, nè anzora avendo guernigione, che bastasse contro gli insulti di una gente numerosa, e da bellenti passioni concitata, alzò un forte in Monserrato, luogo prossimo a Bastia, e che le serve di antemurale. Vi fece stanziare ducento nomini per presidio. Ordinò parimente, che cencinquanta da Ajaccio partendo andassero a porsi alle stanze di Corte, lango impor-

tante per fama, pei passi e per la fortezza. Ma incontrati per via da un grosso corpo di Corsi, mentre già in vicinanza di Vivario erano pervenuti, restarono sconfitti, la maggior parte presi, e non pochi uccisi. La quale cosa come fu udita daul'isolani, e non sentendo alcuna novella venire per la intercessione del vescovo d'Aleria, anzi vedendo un gierno più che l'altro crescere le aserbità usate della repubblica, fecero un moto più universale, ed a maggiori speranze alzarono l'animo. Levatisi per ogni dove, poco più lasciarone in potere di Genova che Ajaccio, Calvi, Bonifazio e Bastia. Tennero consulta, essendo al fine giunto il mese di decembre del 1730, nella pianura di-San Pancrazio sotto Biguglia dove concorsero circa dodicimila persone. A cielo aperto, con aperte voci, e con aperte voglie deliberarono.

Pompiliani, caduto in un agguato, era venuto in potere di Genova. Un Claudio Alvaradino gli era stato surrogato, che non riuscì. Non era oscuro, che a volere, che i moti, cui suscitati avevano pervenissero al fine da essi desiderato, o che solamente l'abolizione dei gravami volessero, o che più oltre procedendo intendessero a sciorre del tutto il nodo con farsi indipendenti da Genova, e constituire un governo nazionale, restava necessario di ordinare l'obbedienza, e cercando capi di fama e di valore, ad essi commettere l'indirizzo della cosa pubblica, massime quello delle armi; imperciocchè dove molti comandano, la forza manca, e l'unità dei consigli è il più efficace mezzo,

come il più stabile sostegno di ogni umana impresa. Mentre stavano deliberando, e le pretensioni degli emuli o ambiziosi, o amatori della patria, che si fossero, scrutinavano, venne passando da quelle parti Andrea Ciaccaldi Colonna, che da Bastìa alla paterna casa se ne ritornava, uomo in voce di tutti per la sua virtù, e per Corsica ricco anzi che no. Tosto il gridarono generale della nazione. Le cose non essendo ferme, anzi parendogli pericolose, se ne stava esitando. Ma i Corsi, che volevano quel, che volevano, se però non fu una coperta, perchè potesse in ogni caso essere scusato con Genova, gl'intimarono, o accettasse, o l'ammazzerebbero, e tutti i beni suoi devasterebbero. O per forza, o per disegno accettò; ma volle ed ottenne, che gli fosse dato un compagno. Elessero Luigi Giafferri, il quale come personaggio di conto, era stato uno dei dodici nobili rappresentanti della regione Cismontana. Ambedue furono salutati generali e capi della nazione; i popoli si strinsero con giuramento verso di loro ad obbedienza. Gl' investirono della facoltà, non solamente di governare le faccende militari, ma ancora di nominare i soggetti per tutte le cariche subalterne. Diedero facoltà sopra gli affari ecclesiastici a Domenico Raffaelli, sacerdote, cui tenevano in molta stima.

La condotta della guerra massimamente pressava; imperciocchè queste cose non si fanno con le ciance. I due generali andarono ad oste sopra Bastia. Bene argomentavano, che, superata la capitale, ed in mano loro ridotta, assai difficile sarebbe riuscito ai

Genovesi di conservare il dominio dell'isola. Nè ignoravano, che sebbene parecchie volte la repubblica vi avesse mandato rinforzi di soldati, la città non era ancora talmente munita, che probabile speranza non avessero di conquistarla. Mandarono avanti due schiere di cinquecento armati de' più spediti e più prodi ciascuna: essi seguitarono col maggiore campo: erano meglio di dodicimila. Tanto moto aveva prodotto in una nazione poco numerosa, imperciocchè la popolazione dell'isola a quel tempo non sommava più che a centotrentamila anime, la concitazione universale! Le due veloci schiere giugnendo, s' impadronirono dei due antemurali fortificati, l'uno di Monserrato dopo un asprissimo combattimento, l'altro quasi senza contrasto, perchè aspettò appena la batterìa, del convento dei cappuccini situato in luogo molto ameno sopra la città. Vennero quindi avanti le altre schiere, e fattesi padrone dei conventi di Sar Francesco, Sant'Angelo e San Giuseppe intorno al recinto posti, si gettarono con tutto il pondo delle loro forze sopra la Terravecchia.

In questo pericoloso momento Gropallo e Doria tra pel dubbio, che avevano della difesa, e il desiderio della signoria di tirare la cosa in lungo, perchè sperava o che quei movimenti si dissolverebbono da loro medesimi, o che qualche potenza, cui già aveva tentato, finalmente l'ajutasse, deliberarono di temporeggiarsi. Ciò ad essi in ogni modo giovava, e per la medesima ragione ai sollevati nuoceva. Ma tanta è sempre la maestà del principe, e la forza dell' ob-

bedire consueto, che quelli stessi, che risoluti sono al separarsene, ed al gettar via ogni soggezione. giunti al fatal confine, esitano, e nel passare il Rubicone dubbi, sospesi ed incerti stanno. Così pensarono i Genovesi, e conseguirono l'intento; così sentirono i Corsi, e restarono delusi. Gropallo e Doria spedirono un' altra volta verso i sollevati il vescovo d'Aleria per appiccare ragionamento di concordia col fine di acquistar tempo pei disegni ulteriori. Venne il Mari col padre Isaia, frate di singolare estimazione presso ai Corsi per le rare prerogative, che l'adornavano: venne e vide Ciaccaldi e Giafferri. S'accostarono al trattare. I Genovesi affermavano da una parte di non avere dal governo facoltà di concludere, dall'altra i Corsi pretendevano, che fossero loro accordati tutti i capitoli, che nel primo abboccamento avevano paessi in campo. L'astuzia vinse l'impeto. Convennero, affinchè la cosa si potesse trattare in Genova, che si sospendessero le offese per quattro mesi; che in questo mezzo tempo fosse lecito a qualunque Corso di entrare armato in qualunque terra forte, o altro luogo tenuto dai Genovesi, eccettuata solamente Bastia; che la vendita del sale fosse libera. e libere si lasciassero le marine pei traffichi dei nazionali; che fosse vietato alla repubblica qualunque aumento di fortificazioni; che si rimettessero in libertà tutti i carcerati. Gropallo e Doria consentirono, vergognoso consentimento, se non fosse stato disegno.

. I due generali della nazione furono tacciati di de-

bolezza e d'imprudenza per avere trascurato di battere il ferro, mentre era caldo, e dato tempo al tempo: alcuni anzi gli chiamarono traditori. Parve strano veramente, che dopo le mortali offese egli abbiano potuto persuadere a se medesimi, che un altro aggiustamento potesse esser possibile fuori di quello del sangue. Si scusarono con dire, che non ancora all'independenza, ed al governo nazionale, ma solamente all'ammendazione delle leggi viziose, ed alla moderazione delle gravezze si mirava.

I Corsi attesero ad ordinarsi. Intimarono una dieta ai nove di febbrajo del 1731 in Corte. Quivi formarono leggi per pacificare i cittadini fra di loro, e per fondare la retta amministrazione della giustizia. Vollero principalmente, che i delinquenti con prestezza e rigore fossero puniti, e contro la giustizia vendereccia con veementi discorsi, certamente con molta ragione, si trasportarono. Benefico e benevolo provvedimento, di cui tanta fu l'efficacia, giuntovi l'ardore, con cui i popoli si erano verso un altro oggetto voltati, che l'isola fu ritornata a più concorde volontà, nè più vi si commisero quei tanti omicidi, che altre volte e poco prima l'avevano spaventata. D'allora in poi amarono meglio ammazzare i Genovesi che se medesimi.

Feroce gente, e pure religiosa era. O che i capi credessero essi, o che solamente volessero far credere alla moltitudine, che bisognava star colla religione, e ridurre la loro impresa a medesimità con lei, crea rono un'arrota, o giunta, o consulta che la vogliam

dire, di venti teologi, i più dotti, che nel regno si potessero trovare, commettendole di esaminare, se, caso che Genova negasse di restituire alla Corsica i suoi antichi privilegi, e dalle corruttele, e dalle indebite gravezze, e dai tirannici procedimenti non si astenesse, fosse lecito di sciorsi del tutto dal vincolo dell' obbedienza, che lega i sudditi al sovrano, ed aspirare all'assoluta independenza e sovranità propria. I buoni padri riandarono giuristi, moralisti e teologi, gli esempi antichi e moderni considerarono, e trovarono, o almeno conchiusero, che quando il principe divien tiranno è lecito deporlo, e per conseguenza, se Genova era tiranna, e'bisognava levarsela dal collo. Suarez e San Tommaso principalmente fecero gran forza pei teologi della consulta. Il fameso libro dell' angelico dottore, intitolato de Regimine principum, fu da essi ricercato con diligenza da capo in fondo. Prezioso parve loro massimamente quel testo, dove il santo scrive: « Prima di fare alcuno attentato contro « il tiranno, si dee ricorrere a Dio coll' orazione, e a « lui colle suppliche e colle rimostranze indirizzarsi; « che se poi tutto ciò siasi inutilmente tentato, e non « vi sia altro rimedio per assicurare la conservazione « e tranquillità dello stato, e per provvedere al ben « pubblico, in tal caso sarà lecito ai popoli di pub-« blico e comune consiglio, e specialmente de' pri-« mati, deporre nella debita e prescritta forma il ti-« ranno. » Così San Tommaso. Siccome poi il pregare Iddio stava in lor potere, e le suppliche le avevano fatte, e le rimostranze le facevano, così, detto e giu-

dicato, che Genova era tiranna, il caso era bello e spedito, e diveniva per essi non solo lecito, ma obbligatorio il voltare la punta dell'armi contro di lei. È ben vero, che il dottore angelico dà nel medesimo trattato i segni, per cui si conosce la tirannide, ed il tiranno se medesimo disvela; nè consente, che alla deposizione si divenga, se non quando i detti segni si vedono. Ma in ciò i pepoli commossi, e che hanno voglia di scuotere il giogo, non la guardano tanto al minuto. I teologi di Corsica continuando a discorrere, misero in campo fra gli esempj antichi quelli di Roboamo e di Tarquinio, fra i moderni Giacomo d' Inghilterra. Nè tacquero dei Castigliani, che si sottrassero da un dominio legittimo per una ingiustizia, che ricevettero, na dei Portoghesi, che un simile sviluppamento fecero per avere un re nazionale, nè degli Olandesi e degli Svizzeri, che per cagione di tirannide, liberatisi da un odiato governo, in libertà se medesimi vendicarono. Così restò concluso per sentenza dei teologi della consulta, che, se Genova le rimostranze della Corsica non curasse, e se a governare iniquamente, come per lo passato, si ostinasse, era lecito ritirare da lei il giuramento, e dalla sua signoria intieramente liberarsi; e se la forza abbisognasse, la forza si usasse. I magistrati civili poi, ed i capitani, e generalmente ogni Corso rammentavano i patti dell'antica dedizione, e violati gli dichiararono per una lunga tirannide, mentre i Genovesi o i patti stessi non esistere affermavano, o dalle replicate ribellioni dei Corsi affatto appichilati gli predicavano. Fra taologi e guerrieri-intanto la causa Corsa montava in fiore.

Successe in questo mezzo tempo un caso; che molto inviperi gli spiriti già da per se stessi cotanto inviperiti. Un Petruccio d'Orezza tramò la morte del general Ciaccaldi, avendo intenzione d'ucciderlo a tradimento. Fu scoperto e passato per le armis I Corsi pubblicarono, che il seclerata sicario era stato messo su e pagato dal Doria.

La signoria richiamò Gropallo e Doria, vedutigli, sicaeme odiosi ai Corsi, cattivi stromenti per sopire. Surregovvi Carlo de' Fornari e Gianbattista Grimaldi. Quando in Bastia giunsero, mandarono dicendo ai generali, spedissero dentro un plenipotenziario per comporre le cose con contentezza delle due parti. Fu eletto il piovano Aitelli, uomo assai caldo in quelle rivoluzioni, e di molta autorità fre i Corsi. Generalmente gli ecclesiastici, così i secolari come i regolari, ma i secondi ancora più che i primi, parteggiavano per la nazione, e non solamente nelle consulte pubbliche e segrete, ma eziandio fra le armi e sui eampi di battaglia si mescolavano. L'Aitelli andò in Bastia, ma non si trovò alcun termine di composizione. Voleva egli e domandava quanto per lo innanzi i Corsi avevano voluto e domandato. I commissari di Genova volevano, che i due generali con gli altri capi dei dissidenti si presentassero in Bastia, od a Genova andassero per implorare perdono, ed in tutto e per tutto si rimettessero nella volontà della repubblica, promettendo, ch'essa, come amorevole madre,

avrebbe abbracciato, come buoni figliuoli, i Corsi, e loro concedute tutte quelle grazie, che in loro comodo ed utilità ridondare potessero.

Altiere erano e non accettabili le proposizioni si di Genova che di Corsica. I Corsi non se ne potevano fidare, nè lo sdegno concetto lasciava loro veder lume, quand'anche più miti e più moderate e più sicure fossero state le proposizioni venute dalla terraferma: I Genovesi poi le facevano, non già perchè sperassero, che gradite sarebbero, ma perchè Bastia già era meglio provveduta, e le loro galere già correvano i mari, e i trattati con una potenza ajutatrice già venivano a frutto, ed importava agli occhi loro e del mondo, che pel rifiuto i Corsi incorressero la taccia di ribelli ostinati ed incorreggibili.

Aitelli di ritorno al campo, spiegò ai generali, quali fessero i sensi di Genova. A sdegno si aggiunse sdegno, gridossi all'armi, e non mettendo tempo in mezzo, i rettori della Corsica ordinarono due fazioni. Si avvicinava al suo fine il mese di marzo del presente anno 1731, quando una parte dei sollevati prese il viaggio verso San Fiorenzo, e siccome con molta prestezza mossero i passi, sorpresero la città, ed in propria balia la recarono. Restava da oppugnarsi il castello. Usarono per domarlo, imperciocchè il castellano con estremo valore la nemica forza propulsava, le armi, usarono una crudele minaccia. Gl'intimarono, che se non dava la fortezza, avrebbero ucciso nel suo cospetto la sua madre ed il nipote, cui tenevano in loro potere. Rispose con mirabile e costanza

ed amore patrio: non la darebbe se non costretto dalla forza di guerra, e facessero pure de' suoi quello strazio, che loro piacesse. Si rimasero i Corsi dal mandane ad effetto la barbara intimazione, e si fecero interno alla piazza per obbligare il capitano a fare ciò, a che la scossa dei parentali affetti non aveva avuto possanza di sforzarlo. Quindici giorni cambattè, e per quindici giorni vincitore i nemici insulti risospinse. In fine, venttagli mancando del tutto la vettovaglia, più patè in lui la fame che il valore, e cedè la ben difesa rocca.

Fatti in quella parte più forti, ed acquistate le artiglierie del preso castello, e messiei sotto il governo di Evaristo Ciatten, i sollevati corsero le marine verso Calvi, sottomisero Mortella ed Algajola, espugnarono pareochie torri, ed inondarono tutto quel littorale. Dall' altra parte Ciaccaldi e Giafferri, conducendo ciaschedano d'essi con se un corpo di ottomila, non dirò di soldati, perocchè pagati non erano, e il pan di castagna e l'armi a lero bastavano, ma di prodi uomini, s'incamminarono all'acquisto di Bastia Dove giunti essendo, s'impadronirono subitamente dei tre conventi di San Francesco, di Sant'Antonio e di San Giuseppe. Il coraggio e l'impeto non mancavano per tentare d'assatto la piazza; alcuni a tale pericoloso partito stimolavano; ma i più savi e i più pratici di questi crudi giuochi di guerra, frenarono l'eccessivo ardimento, riducendo loro in considerazione, che le mura erano state rassettate e munite di nuove fortisicazioni; che dentro vi era un presidio gagliardo;

che una parte dei Bastiesi parteggiava per Genova, che le artiglierie proprie non erano da tanto che dessero speranza di poter condurre a buon termine gli assalti; che la munizione stessa da guerra era scarsa talmente che bisognava piuttosto serbarla per fazioni di più certo evento. che avventurarla in un cimento assai rischievole. Cangiarono in assedio la oppugnazione. L'ultima strettezza alleggerì poco dopo una nave Inglese accostatasi alla spiaggia, recando loro non poca quantità di polvere da guerra. Pareva, che vi fosse setto un gran misterio. Niuno sapeva chi avesse questa nave mandata; solo s'intese, che aveva avuto cinquecento piastre di nolo. I Genovesi entrarono in sospetto, e principiarono a temere, che qualche potenza, o Inghilterra, o Francia, o Spagna che si fosse, avesse fatto disegno sopra la travagliata isola, giovandosi della sua discordia per farsene padrone. Sinistre voci correvano in questo proposito. Ora Spagnuoli, ora Inglesi, ora Francesi, si vedevano aggirarsi e per mare e per terra : qualche cosa pure si credeva, che macchinassero. Si scoverse, che la nave portatrice della polvere incendiaria era venuta d'Inghilterra. Genova gridò a Londra per mezzo del suo oratore Gianbattista Gastaldi. Il re Giorgio II promulgò editto, con cui vietò ai sudditi di dare in qualunque forma soccorso ai sollevati di Corsica. Consimile editto pubblicò il re di Sardegna.

I Corsi, che niun partito peggiore, nè che più odiassero, vedevano che quello di tornare sotto l'obbedienza di Genova, voltarono gli occhi intorno per iscoprire, se qualche potenza volesse loro propizia ed ajutatrice mostrarsi. S'indirizzarono a Roma per mezzo del canonico Erasmo Orticoni, che là a quest' uopo mandarono. Il canonico espose a papa Clemente XII le miserie della Corsica, pregollo, che pietà ne sentisse, supplicollo, che gli ricevesse in fede, e si contentasse di accettare quel regno, quale parte del pontificio dominio. L'accorto Corso andò a questo fine rammemorando, come la Corsica fosse stata una volta posseduta dalla santa sede, e tutte le ragioni, ch' ella sopra il possesso di lei aveva, si fece ordinatamente divisando. Accettasse, scongiurò, la Corsica infelice e devota, come tant'altri suoi predecessori l'avevano accettata, o almeno lei in protezione ricevesse, acciocchè i crudi tiranni per rispetto della pontificia sede della loro fierezza in qualche parte rimetressero. Clemente, intesa la cosa, non volle entrare in un negozio tanto avviluppato, e che così facilmente non si poteva sviluppare. Solamente profferse la sua mediazione, scrivendo alla repubblica un breve, che incominciava con le parole, Paterna caritate movemur. La signoria di Genova, non solamente non condescese a quanto il papa muoveva, ma ancora con parole molto risentite si lamentò con lui, perchè si fosse fatto mediatore tra il sovrano e i popoli dalla suprema autorità dichiarati ribelli.

Ora un lamentevole suono debbon rendere le mie parole. I Greci di Paomia viveano tranquilla e felice vita nei loro placidi recessi, cui avendo per generosità della repubblica acquistati, colla industria e fati-

che loro avevano cambiato, non solo in campi e vigne fruttifere, ma ancora in ameni e deliziosi giardini. Quest' era la più felice e più bella parte di Corsica. La popolazione della colonia andava ogni giorno in pro ed in numero crescendo, nè mai donate terre migliori frutti generarono. I Corsi generalmente, ma principalmente quei della giurisdizione di Vico, in cui Paomia si trovava situata, poco amavano quella gente auveniticcia, così perchè pareva, che la signoria fosse intenta a gratificarla più che la Corsica stessa gratificasse, come perchè quei di Vico pretendevano ragioni sui territori a lei conceduti dalla repubblica. Da tali condizioni nascevano due cose, la prima, che i Greci, memori del beneficio ricevuto da Genova, a lei serbavano fede, nè mai, quantunque più volte stimolati fossero, vollero farsi partecipi dei romori, che i loro vicini avevano suscitati; l'altra, che i Corsi gelosia ne sentivano, vedendo, che Paomia amica a Genova poteva molto nuocere ai loro disegni, e maravigliosamente incominciarono ad-odiarla, ed a cercar modo di disertarla. Già in sin dal principio della mossa dell'armi nel 1729 e 1730 Cersi armati, specialmente una massa di quei di Vico, assalito avevano quella fortunata regione, da cui pinttosto avrebbero dovuto prender esempio di darsi zi lavori camperecci, la oziosa e vagabonda loro vita lasciando, che con sdegni e con strazi perseguitarla. Ma nell'ingiusto e spaturato proposito perseverando pruovarono con loro danno, che se i Greci erano ferlici e buoni, guerrieri ancora e valerosi erane; imperciocchè quante volte i Corsi andarono all'assalto, tante furono con prepotente forza respinti.

Così passavano le cose, quando il Veneroso venne in Corsica per la pace. I Greci gli mandarono il padre Ciustiniani, eletto direttore della colonia, a fargli onoranza, ed offerirgli le braccia della devota nazione, ove abbisognassero. Riuscita vana la missione del Veneroso, e tornatosi con maggiore rabbia di prima alle offese, i popoli della giurisdizione di Vico rientrarono in Paomia, e ricominciarono a farvi sacco e sangue. Assalirono il palazzo di Gerolamo Franchi, reggente, lui ferirono, mentre fuggiva, e delle suppellettili fecero bottino. I Greci diedero di mano all' armi, e con tanto valore contro i feroci assalitori si avventarono, che se il padre Giustiniani, che in quel frangente sopravvenne, non s'interponeva, avrebbero fatto loro pagare a caro prezzo il fio dell'ingiusta aggressione. Così tornarono a Vico tra laceri e vergognosi.

I generali Ciaccaldi e Giafferri tosto che furono in ufficio, intendendo alle pacificazioni, vollero sopprimere quel moto molesto contro Paomia. Vi mandarono una solenne ambasciata (correva il principio di maggio del 1731) di sedici personaggi dei più ragguardevoli della provincia di Niolo. Narrarono in cospetto dei capi adunati della colonia le loro ragioni contro di Genova, descrissero i vantaggi di un governo indipendente, gli richiesero d'amicizia e di tega verso la Corsica, che patria loro propria era divenuta. I Greti volendo temporeggiarsi, diedero

buone parole. Mandarono intanto uomo a Bastia per sapere, che dovessero farsi, stante che le farze dei sollevati andavano un giorno più che l'altro crescendo. Ebbero per risposta, che simulassero pure l'amicizia, poichè fra poco tempo si sperava di por fine alle turbolenze. S'accordarono tra Greci e Corsi alcuni capitoli di pace e lega, salvo che i primi non vollero dare certo numero di fucili, che i secondi avevano domandati. Per serbargli i Greci dissero, che ne avevano bisogno essi. Spedirono due francescani con una lettera a Ciaccaldi e Giafferri. Ma quei di Vico, che detestavano l'accordo, perchè sapevano, che i due generali gli volevano obbligare a rifare i danni a Paomia, intrapresero la lettera, e di nuovo si misero in sull'armi contro la colonia. Quindi seguirono tra l'una parte e l'altra frequenti avvisaglie, per lo più colla peggio dei Corsi.

Tutte queste cose come il senato Genovese intese, avendo a cuore la salute di quegli nomini devoti allo stato, mandò loro consigliando, cedessero al destino, si ritirassero con quanto d'utile o di caro avessero, in Ajaccio, dove e sicuro ricovero, e provvida ospitalità troverebbero: quanti dunni i Corsi già avessero fatti o fossero per fare sulle loro terre, testè pure così floride e felici, sarebbero largamente ricompensati. Il limo ospizio adunque, e la gradita loro sede non senza lagrime abbandonarono, ed in Ajaccio la loro etanza fermarono. Come stati erano in Paomia, così in Ajaccio furono, vale a dire fedeli e fervidi in pro della repubblica. Ordinatisì in tre compagnie praova-

rono al mondo, in favor di Geneva combattendo, che il sangue Spartano, che per le loro vene trascorreva, non era punto da quel, che era in altri tempi, degenerato.

Partiti i provvidi e forti difensori, il fusore Corso spaziò per l'infelice Paomia. Le gelose e harbane mani sradicarono le vigne, rovinarono le case, bruciarono le messi, tagliarono gli alberi : orrore, deserto e solitudine signoreggiarono ben presto in quei luoghi, che-esuli industriosi e forti, or volgevano più di cinquant'anni, avevano accolto, e da essi coltura acconcia, semi fecondi, frutti utili e deliziosi, abitazioni comode e sicure ricevuto. Così sono fatti gli uomini; che qualche volta, per non dire spesso, sono peggiori delle fiere; perocchè queste, se operano qualche volta per furore, non operano mai per vendetta : la vendetta non conoscono, peste riservata all'umana generazione, cui superbia ed odi perenni muovono.

Genova vedendo, che per la natura de' luoghi, e l'ostinazione dei sollevati aveva poca speranza di ridurgli colle proprie forze a quanto portava il dovere di sudditi, aveva già in sin dagli anni passati, primieramente pel marchese. Dorisi, poscia pel marchese Pallavicini, suoi ministri a Vienna, sollecitato la quete imperiale, affinchè l'ajutasse di un buon nervo di genti. Addomandava sei mila fanti, e-due mila quevalli, cui si offeriva pagare coi debiti soldi, ed anzi più largamente. Con essi confidava di poter sanare le piaghe di Corsica. Dura necessità la premeva. Perchè non mai senza mercede sono gli ajuti dei farestieri, e

la dignità del governo ne è offesa: i popoli poi malcontenti, di maggiore acerbità ed odio si vestono; ma niun altro rimedio le restava.

Oltre la resistenza insuperabile della nazione Corsa, la signoria vedeva altri nugoli apparire da altre parti d'Europa. Si presentiva una guerra tra Borboni ed Austriaci, che già tante volte sanguinosi per vicendevoli stragi volevano ricominciare il fiero travaglio di guerra. Nè non era certo, che se quelle due potenti case fra di loro si azzuffassero, gli altri principi d' Europa si sarebbero mescolati nella contesa. Già si scorgevano segni, che davano molto a pensare alla repubblica. Da Marsilia, e sin da Siviglia arrivavano frequentemente sui lidi Corsi navi, che recavano sussidj di guerra. Da Livorno poi le spedizioni non cessavano. Le quali cose non si potevano fare senza che chi comandava, segretamente appruovasse. Aveva ella bensì ordinato, che nissun bastimento, che munizioni da guerra portasse, alla Coraica approdare potesse, e per tenerla efficacemente bloccata, faceva correre il mare colle sue galere. Ma, come accade, per gli accidenti dei venti, molte navi sguizzavano o non vedute o non raggiunte; e quando alcuna era presa, la potenza, a cui apparteneva, siccome i grossi non vogliono stare alle regole dei deboli, e ch'esse sono meramente tele di ragni, levava un gran romore, e Genova minacciava per modo ch'ella era costretta, non solo a restituire la nave, e ricompensare i danni, ma ancora a fare le scuse, e quasi a domandar perdono del male, che le si faceva. Così le

successe per la presura di una nave Francese, che portava ai Corsi dieci cannoni, tre mortaj con altre armi, seicento barili di polvere, ed altre munizioni fatte per ammazzar gente. La cosa andò, che la Francia alzò la voce, come se avesse ragione ella, e Genova torto, e la repubblica fu obbligata, non che a restituire e nave e provvisioni, ma a mandare il marchese Doria a Versailles per escusarsi. Comandò poscia con editto pubblico, che sotto qualunque pretesto non fosse offesa la bandiera Francese. In Luigi XV temevano Luigi XIV.

Per tutte queste cagioni si strinsero vieppiù i negoziati di Vienna, desiderando Carlo VI, imperatore, tanto ajutare i Genovesi, quanto essi desideravano di essere ajutati, perchè temeva, che qualche potenza, specialmente marittima, si prevalesse della sollevazione per entrare in possesso dell'isola. Era il tempo, in cui, vacata per la morte del duca Antonio Farnese la successione di Parma e Piacenza, ed accordatane la possessione all'infante don Carlo, l'imperatore poteva, come bramava, mandare qualche parte delle sue forze da Milano a lontane spedizioni. Genova e Vienna convennero adunque fra di loro, che ottomila Tedeschi sotto il governo del generale Vachtendock all'impresa di Corsica per domare la ribellione andassero. Ma i Genovesi, o fosse per risparmio, o perchè minore apparato credessero sufficiente, ve ne trasportarono solamente quattromila, obbligandosi di pagare pei medesimi trentamila fiorini al mese, e cento scudi per ogni soldato, che morisse o disertasse. S'obbligarono altresì di somministrare le munizioni da bocca e da guerra. Nè mancarono a loro medesimi coi propri fornimenti; perciocchè ne mandarono gran copia a Bastìa, Calvi, San Fiorenzo, che avevano ricuperato, e ad Ajaccio, che avevano conservato.

I soldati ausiliarj d'Alemagna sbarcarono in Bastìa ai dieci d'agosto. Vachtendock reggeva i Tedeschi, Camillo Doria, cui la speranza portava di far più frutto in questa seconda venuta che nella prima, governava le truppe di Genova. I Genovesi, i Bastiesi, e quasi tutti i Lotinchi, i quali sono gli abitatori del capo Corso, e che avevano preso soldo dalla repubblica, si congiunsero coi vegnenti compagni, per forma che già v'era in Bastìa un giusto esercito e capace d'intimorire chi non fosse stato invasato o nell'amore della libertà o nell'odio contro Genova.

Doria, che uomo audace e risentito era, vedutosi forte, nè potendo tollerare più lungo tempo, che i ribelli insultassero le bandiere del principe sotto le mura stesse della capitale dell'isola, uscì subitamente fuora per combattergli. Fece un impeto incredibile. Il generale Vachtendock guidava la destra schiera, il generale Valdstein la sinistra. Era con lui il Restori, il quale, bene servita la repubblica, ed anche da lei bene rimunerato, perseverava fedele, quantunque Corso fosse, sotto le consuete insegne. Le prime guardie dei sollevati restarono facilmente fugate. Quindi gli assalitori pervenuti a fronte del grosso corpo, con

tanto valore l'urtarono, che in poco d'ora il costrinsero a fuggire shandato e scomposto, con lasciare in poter dei vincitori quattro cannoni, e di polvere e di projetti buona quantità. Così i Corsi rimasero perdenti, e restò sciolto l'assedio di Bastia, importante vittoria su quei primi principi, e da far dubitare i Corsi del loro destino.

Oltre le armi presero circa settanta prigionieri. fra i quali con infinito cordoglio dei Corsi noverossi il nadre Bernardino di Casacconi, cappuccino, uno dei più ardenti sostenitori della loro causa, e che nella consulta degli ecclesiastici aveva con risolutissima sentenza opinato, che la guerra contro Genova era legittima e giusta, Questo religioso, quantunque già vecchio, e'di gambe invalide fosse, non solo nelle adunanze civili, dove si trattavano le faccende della patria, interveniva molto zelantemente, ma fra l'armi ancora, e sui campi di guerra volentieri si rayvolgeva, capitani e soldati, a difesa della causa, cui santa chiamava, sollecitando. Narrano anzi, ch'egli nel giorno della Pentecosto, presente una numerosa assemblea radunata nel paese di Corte, prendendo l'argomento dalle lingue di fuoco discese nel cenacolo sul capo dei discepoli di Gesù Cristo, ad alta e concitatissima voca, pieno d'entusiasmo così politico, come religioso, avesse gridato, Fuoco, fuoco convien adoperare contro de' Genovesi. Un altro frate per nome Epifanio l'accompagnava nelle sue predicazioni. e tra l'uno e l'altro tanto avevano accalorato quei popoli, che più oltre nel concitato, anzi nel fanatico

non avrebbero potuto dare. Ora nel fatto di Bastla Epifanio, che ben disposto della persona era, fuggendo si salvò; ma il povero Bernardino, siccome quello che appena per età e per debolezza delle membra reggere si poteva, restò preso, gradita presa pei Genovesi, che smisuratamente l'odiavano. Pari all' odio trattamento gli diedero. L'esposero in berlina sulla piazza di Bastia, dove rabbiosamente lo schernivano. Ed egli, Sì, disse, la guerra, che fa la nazione, è giustissima; ed io fui uno dei primi teologi, che la dichiarassi tale nel congresso tenuto, e per far conoscere, che per la patria e per la giustizia so soffrir tutto, senza spaventarmi, ripeto ancor quì l'istesso, cioè che la guerra è giustissima. Gli sbirri gli diedero sulla voce, maltrattandolo crudelmente. Poscia fu spedito a Genova, e chiuso in torre. Dopo gran tempo per intercessione della corte di Roma fu rilasciato, e confinato in un convento dell' Abruzzo, lontano dalla marina. I Genovesi negano questo fatto, ed affermano, che il prigioniero, subito che fu preso, non fu già mandato per le torri della Liguria, ma imbarcato a Bastia per la Toscana, nella quale sin da fanciullo aveva fatto dimora, non essendosi rimpatriato in Corsica, se non pochi mesi prima del principio della ribellione. Del resto, se i Genovesi usavano crudeltà contro i Corsi prigioni, non minore ne usavano i Corsi contro i Genovesi caduti nelle loro mani; anzi si sa, e certo è, che alcuni soldati della repubblica furono arsi vivi dai Corsi, altri in numero di diciassette passati per l'armi in un

solo giorno. Tali sono i frutti della guerra, che gli autori chiamano civile.

Il Doria volendo usare il terrore, cui credeva avere dato al nemico colla recente vittoria, promise con nuovo editto il perdono a chiunque all'obbedienza fra quindici giorni tornasse. Eccettuò solamente i capi dei ribelli, ed il canonico Orticoni, mettendo anche addosso a ciascun di loro una taglia di due mila scudi a chi gli uccidesse, e la testa a Genova ne portasse, e di tre mila a chi alcuno vivente ne conducesse, con promettere anche al prenditore la rimessione di qualunque delitto commesso; il che mirava al far prendere od uccidere i ribelli dagli assassini. Pochi accorsero alle perdonanze, e fra questi pochi, molti simulatamente; perciocchè, passato il pericolo, tornavano coi ribelli.

Il generale di Genova mandò poscia correndo il paese, prese Cardo e Canari, e gli diede alle fiamme. In quest' ultima terra specialmente fece a furore bruciare la casa di un Alessandrini, uno dei sommovitori più caldi, presevi molti, ed a carcere gli mandò. Fra i presi si numerarono la moglie dell' Alessandrini, con sette suoi figliuoli, tre maschi e quattro femmine, cavati a forza dalla chiesa, in cui avevano cercato asilo. Alcuni dei presi fece impiccare, i Corsi per rappresaglia mandarono sulle forche alcun numero di Genovesi. Così sempre più fra le due nazioni si esacerbavano gli odj, e la concordia ogni giorno, anzi ogni ora più diveniva fra di esse impossibile.

. I soldati di Genova separatisi in due schiere anda-

rono a due fazioni: intendevano ad allargarsi, perchè argomentavano, che moltiplicando il terrore, i nemici tornerebbero al dovere, anzi a se medesimi avevano persuaso, credenza certamente contraria ad ogni probabilità, che andando oltre pel paese avrebbero trovato non pochi, che più per paura che per opinione consentendo coi ribelli, vedute le insegne della repubblica, avrebbero alzato il viso e l'armi contra coloro, che gli opprimevano. Doria marciò verso San Fiorenzo, e il prese. Poi verso la provincia di Nebbio voltò i passi, e commettendovi molto guasto, in gran parte la conquistò. Breve vittoria; perchè i Corsi adunatisi in grosso numero gli diedero addosso il dì sei di settembre, e dopo un ostinato conflitto il ruppero, prendendo a Calenzana cattivi in guerra non pochi de' suoi, fra i quali di nome e di grado sopravvanzavano Salvatore Giustiniani, e Gerolamo Partengo, nobili Genovesi.

Dall' altro lato Vachtendock per Mariana sulla orientale marina viaggiando, pervenne a San Pellegrino, e se ne impadronì, prospero evento, ma che si sarebbe presto cangiato in avverso, se i Corsi non avessero portato più rispetto alle bandiere ed al nome imperiale che alla guerra, che i soldati dell' imperatore, a cui non avevano alcuna offesa recato, ad essi erano venuti facendo; conciossia cosa che, calatisi dalle montagne di Vescovato, a cui si erano riparati, gli diedero alle spalle, tagliandogli il ritorno verso Bastìa. L'accorto Giafferri questo tiro aveva fatto. Vachtendock si trovava in grave pericolo, perchè

tornare non poteva, impedito dalle armi Corse, che gli suonavano d'intorno, nè stare gli era fattibile, mancando di vettovaglia per essere il paese circonvicino occupato dal nemico ed il mare in tempesta. Chiese a Giafferri il libero ritorno a Bastia, al che pel rispetto sovra accennato il capitano Gorso condescese. S'intavolarono alcuni negoziati di concordia per opera massimamente del generale Tedesco mosso a desiderio d'aggiustamento dall'agevolezza procuratagli pel suo ritorno. Sospesersi le fazioni di guerra per due mesi, ma non si venne a conclusione; i Genovesi, presa migliore speranza per l'ajuto degl'imperiali ricusarono di prestar orecchio alle proposizioni dei Corsi, che furono quelle stesse da noi più sopra raccontate, colla giunta di una università degli studi, posciachè pochi, anzi quasi niun sussidio era in Corsica per avanzarsi nelle lettere e nelle scienze.

Rincominciossi la guerra. Io non mi dimorerò nel raccontare al minuto i movimenti di questa parte o di quella. Solamente rammenterò, che gli Austroliguri tornarono in pensiero di prendere San Pellegrino, stante che su quella spiaggia approdavano frequentemente navi con munizioni d'ogni genere pei Corsi. Già erano in via, quando attaccati asprissimamente dagli avversarj furono rotti e messi in fuga con lasciarvi sul campo circa mille soldati tra morti e feriti. La quale vittoria quanto diede di coraggio e di speranza ai Corsi, tanto ne tolse agli alleati. Le quali cose consideratesi dai Tedeschi, già da per se stessi e per natura ammisurati nelle loro deliberazioni, fe-

cero risoluzione di soprassedere insino a tanto che novelli rinforzi arrivassero da Milano, cui il governatore Daun stava in procinto di mandare.

Quì cade in acconcio il dire, quale modo di guerra gli accorti e valorosi isolani in tanta loro bisogna adottato avessero. Rintanatisi nelle montagne di Vescovato non ne uscivano che per correre il paese piano rubandolo, o per fare qualche fazione più importante, quando per gli accidenti del tempo, del terreno e degli uomini avevano speranza quasi certa di vincere. A questa sobrià, veloce ed infaticabile generazione facile era il correre. Pane d'orzo o di castagna o poche castagne con un pò di cacio entro un sacco di cuojo a loro bastavano, e per dieci o dodici giorni ne portavano. Il cinto poi pieno di polvere e di palle : con estrema sveltezza portavano l'archibuso, e si ancora con la medesima il maneggiavano, e con mira certa lo scaricavano, abilissimi ad imberciar l'inimico anche di lontano. Quando si sentivano voglia di calare da Vescovato, suonavano il solito corno, ed a tale suono si assembravano con gli abiti rozzi e cappellacci o berettacci loro, sì che piuttosto di ruvidi pastori avevano sembianza che di guerrieri attillati ed ordinati. Le grosse battaglie non amavano, perchè sapevano, che in esse prevale la disciplina, di cui essi mancavano. Ma l'andare pei tragetti da essi conosciuti, il dare addosso agli sbrancati o tagliar loro le strade, il riuscire all'impensata, l' usare grandissimo silenzio all'uopo per sorprendere, l'usare anche alte grida all'uopo per atterrire, e il

portare crocifissi, e l'essere accompagnati dai preti e frati, che predicavano, animavano, combattevano, erano le arti loro. Strani e pur anche tremendi apparivano questi concorsi di Corsi. I Tedeschi massimamente, usi alle guerre regolari e non a simili apparenze ne stupivano, e non potevano darsene pace. Dicevano, che quelli non erano uomini da paura, e che troppo sapevano cogliere addosso ad altrui, e non esser colti essi. Poi fra di loro chi aveva o qualche ragione nel pensiero, o qualche gentilezza nell' animo, andava dicendo: Che siamo venuti a fare quì noi a combattere in una causa, che nulla c' importa, con uomini, che quando tengon piè, ci ammazzano, quando ci schivano, non havvi modo di raggiungergli? Tra per la ripidezza dei monti e il coraggio e la spigliatezza delle persone, questa ha da essere una guerra eterna. Così ragionavano. Ma continuando a favellare dei Corsi, quando una parte di loro, che in guerra faticava, aveva consumato le castagne e le palle, a casa se ne tornava, altri sottentrando pure con le castagne e con le palle, e così andando e venendo, v'era una continua muta d'uomini valorosi e stanchi con uomini valorosi e freschi. Sbandati, non fissi alle fazioni andavano. Le bande sciolte scoprivano, dai nascondigli uscendo improvvisamente le circondavano, le ferivano, e le sperperavano per forma che le terre grosse e fortificate, o il quartier maestro del nemico, erano i soli luoghi sicuri contro i loro subiti insulti. Se in corpi grossi e rannodati s'incontravano, cedevano sparpagliandosi, ed a nugoli se ne givano intorno ronzando, e con diligenza cercando, se occasione alcuna si aprisse di bersagliare o da rocce, o da siepi, o da fossi, o da cime d'alberi. Ove il nemico discoprivano, usavano gettarsi boccone a terra, poi giunti a tiro, contro di lui scagliare, rizzatisi subitamente in piè, nembi e tempeste di ferro e fuoco; quindi velocissimamente si tiravano indietro, poscia tornavano, come prima avessero le scaricate armi ricaricato; il quale esercizio con incredibile prestezza sapevano fare. Il nemico non poteva mai accertare il numero loro, nè mai certo era: l'incertezza generava terrore, perchè dava a credere, che fossero più numerosi. Insomma Parti erano, non con frecce, ma con archibusi, Parti veloci e coraggiosi, come gli antichi. Tra i luoghi difficili, un modo di guerra opportuno, uomini valorosi e celeri, non si prevedeva nè come nè quando potessero i Genovesi dare compimento all'impresa. Il cielo poi insolito ai Tedeschi molti fra di loro mandava all'ultima fine; il littorale in parecchi luoghi paludoso e malsano e Tedeschi e Genovesi ammalava di schife, pericolose e mortali infermità. Le compagnie si vedevano molto assottigliate e scarse, nè i Corsi il furore loro rallentavano, o dell'incredibile attività rimettevano.

La prospera fortuna dava più ardimentoso animo, ed a più alti pensieri innalzava. Ciaccaldi e Giafferri, in cui, massime in quest' ultimo, nè maggior valore, nè maggiore perizia si poteva desiderare, chiamarono pel primo di febbrajo del 1732 la nazione a parlamento. Intimaronlo a Vescovato oltre il Golo, pregando tutte le pievi a mandarvi i rappresentanti. Vi si adunarono il destinato giorno; elessero in nome dei due generali, che intenti alle fazioni di guerra non intervennero, a presidente il pievano Aitelli; stanziarono un testatico di venti soldi per testa per sostentare il patrio proposito; poi mandarono lettere circolari a tutti i Corsi, che fuori dell' isola dimoravano, con accese parole esortandogli a recar armi, a venire, a correre in così grave emergente in ajuto della diletta e pericolante patria: « Carissimi Corsi « compatrioti, scrivevano, che dimorate sul conti-« nente, e nelle isole d'Italia, e quanti altri vi tro-« vate nel rimanente dell' Europa, i capi e popoli di « Corsica dicono vera salute a voi ed a tutta la gente « vostra. Ben sapete, che oramai sono scorsi due « anni, da che tuttavia ci difendiamo dalle implacabili « persecuzioni dei signori di Genova, i quali così du-« ramente ne hanno governati, che resasi grave la « loro mano sopra le nostre vite, onore e sostanze, ci « siamo veduti nelle estreme miserie di tutte le cose, « ed in necessità di non poter vivere che una lunga « morte. Noi abbiamo tentato invano bensì tutti gli a aditi dei quotidiani esposti e preghiere per indurgli « ad aprirne lo scampo dal vallo di tante angustie; « finalmente si è dato mano alle armi, lusingandoci « di così doverle finire o con scacciar per sempre dai « nostri confini gli oppressori, o da essi restar noi « una volta del tutto distrutti, volendo noi dimostrare, « che siamo veri nepoti di quei medesimi Corsi, che

« meritarono da Giulio Cesare il glorioso encomio, « onde fu scritto, elogium missum Corsis a Cæsare « primo, seu vincendum belligerando, seu morien-« dum. » Narrate poi di nuovo le lunghe ed inutili supplicazioni, e i primi successi dell'armi, e come gl'imperiali soldati ai nemici della Corsica uniti si fossero, continuavano dicendo: « Si vede tuttavia, « che non vi è sovrano, che mostri compassione di « noi. e che ci ascolti o protegga, Vi è però Dio, « che fassi chiamare il padre dei poveri. Egli, egli « vede le nostre miserie, ode i nostri gemiti; ed egli « non riguardando la grandezza degli uomini, giudi-« cherà egualmente sopra di noi, e sopra quei signori « del secolo, i quali, sprezzate le nostre instanze, e « prima di conoscere la nostra causa contro di noi si « misero. Sia pur benedetto il signore, e lodato in ogni « tempo.... Il nostro sangue griderà al suo tribunale, « non già tribunale delle vendette, ma delle miseri-« cordie, e così l'accetterà in sacrificio di martirio « per le patrie leggi, e reggerà l'onorata memoria ai « secoli futuri, che i Corsi hanno voluto piuttosto « morir tutti che vivere in più lunga schiavitù. »

Siccome poi alcuni, che in paesi forestieri dimoravano, si erano contentati di mandar parole, i Corsi, agli occhi dei quali risplendevano i cannoni e le bajonette Genovesi ed Alemanne, in tale modo ad essi dirizzarono il discorso; « Lasciate la penna ed impu-« gnate le armi: è tempo questo di sparger sangue, « non inchiostro, di combattere fra i pericoli, non « di consigliare al coperto. Ricordatevi, che l'amor « della patria ha reso noncuranti del fuoco, delle vo-« ragini e delle scuri, uomini onorati e forti. Venite, « accorrete; piacciavi morire con noi, voi, che con « noi nasceste; piacciavi incontrar la tomba là dove « i natali sortiste. »

Assai lontani erano ancora i Corsi dall' ottenere i loro desideri, benchè le loro parole, ed ancora più i fatti la propria nazione maravigliosamente infiammassero, e fra i popoli forestieri, e fra i loro governi stessi non poca simpatia eccitassero: a duri cimenti dovevano di nuovo essere messi. Novelli soldati e d'Austria e di Genova sulle commosse rive arrivarono. Sommavano a quattro mila; gli reggeva il principe Luigi di Wirtemberg, a cui restò commesso anche il supremo governo di quanti già combattevano nell' isola, o soldati della croce rossa o delle aquile a due becchi fossero. Vennero con lui il principe di Culmbach, ed il generale Schmettau. Era un terribile apparato: già si temeva, che nè le scoscese montagne, nè i duri petti, nè le robuste mani potessero resistere a tanto sforzo. Il generalissimo tentò sulle prime, siccome gli era stato intimato da Vienna, di mansuefare gli spiriti colla dolcezza; ma non essendo le condizioni offerte abbastanza precise, ed attraversandovisi i Genovesi Camillo Doria, che già in Corsica aveva la sua stanza con Francesco Grimaldi e Gianpaolo Rivarola venuti col Wirtemberg, perchè anteponevano la soggezione per forza all'accordo per trattati, non si trovò via di composizione. Infatti poche pievi fra molte erano concorse ad usare l'indulto pubblicato dal principe in Bastia ed in San Fiorenzo.

Si venne novellamente sulla guerra: regolar modo fu deliberato dal generalissimo. Ordinò a Vachtendock ed a Schmettau, che con cinque mila assaltassero il Giafferri accampato con sei mila sulle alture dalla parte di San Fiorenzo, al principe di Culmbach, che contro la Balagna con quattro mila si muovesse, dove stava in guardia Ciaccaldi con sette mila, a Waldstein, che da Bastìa al Vescovato, dov' era un corpo assai ben grosso di nazionali, si avviasse. Egli poi con settemila buoni soldati tra Austriaci e Genovesi divisi in tre colonne da Calvi montando, e verso le parti mezzane dell'isola, principalmente verso Corte procedendo, intendeva ad essere alle spalle dei Córsi, ed in tale modo rompergli e disertargli. A questa mossa dovea cooperare da Ajaccio un colonnello Vela, valorosissimo capitano di Genova, con un corpo di due mila, fra i quali si noveravano trecento di quei Greci cacciati dal loro gratissimo nido di Paomia per le molestie dei Corsi.

Addì ventitrè d'aprile del 1732 spirava il termine dell'indulto pubblicato dal principe di Wirtemberg. Non avendo i malcontenti dimostrato desiderio di profittarne, e non che deponessero le armi e tornassero all'obbedienza, la qual era la condizione dell'indulto, perseverando ostinatamente nella durezza a voler continuare il proposito, si diede la mossa ai pronti soldati. I nazionali ancor essi s'erano assembrati a battaglia. Ferocissimi incontri seguitarono tra

Schmettau e Giafferri, restando il vantaggio ora a questa parte, ora a quella. Insino a che i fatti d'arme si facevano in luoghi più piani ed agevoli, i confederati, siccome quelli che meglio ordinati, con migliori armi e più maestrevol arte combattevano, recavano per lo più la vittoria in mano loro. Ma quando ai pervenne nelle regioni superiori aspre e selvagge, i Corsi, che sparsamente battagliavano, e tutti i tragetti ed i più nascosti recessi bene conoscevano, sopravvanzavano, e facevano, che i lenti Tedeschi sentissero pentimento di essere venuti a sparger sangue in piagge tanto strane per loro, e dalle loro natie terre tanto lontane.

Non solamente le difficoltà naturali del suolo ajutavano lo sforzo dei sollevati, ma eziandio, quando ai luoghi abitati si arrivava, la foggia degli edifizi. Essendo i Corsi vissuti in perpetua e sanguinosa inimicizia, per non dire guerra fra di loro, avevano edificato le case a guisa di fortezza con le mura merlate, con feritoje da ogni lato, con entrate ed uscite atte e fatte per bene resistere e bene scampare. Laonde bersagliavano fieramente il nemico da queste case, e con colpi così certi per la perizia acquistata dal lungo uso, che niuno andava in fallo. Poi quando sforzati erano pure dalle armi preponderanti del nemico, trovayano facilmente subito scampo nei vicini boschi e montagne. Ciò bene dimostrò Giafferri valoroso co' suoi valorosi compagni a Lento e a Tenda, dove arrestò l'impeto di Schmettau, e l'obbligò a starsene, e ad aspettare, se più promettenti venture arrides-

seto alle due schiere compagne sui due suci fianchi a destra ed à sinistra, che in altre parti doveano affrontare i valenti difensori della Corsica. Se con uguale fortuna del Giafferta avessero combattuto Ciaccaldi, e chi difendeva il littorale dalla banda di San Pellegrino, assai dubbia si sarebbe renduta l'impresa dei collegati; non che finalmente non avessero potuto venirne a capo, guerreggiando mola contro pochi in numero tanto spropozionato, ma perchè la resistenza dei Gorsi non avrebbe mancato di dare animo ed appicco ad altri potentati, che di avere un piede in Costica ambivano, e contro dell'imperatore già si stavano l'armi apparecchiando. Ai Corai resistenti sarebbero stați în pronto gli amici, con le sole loro mani non avrebbero più combattuto, ma con quelle auco d'altroi.

Ciaccaldi ostò bene con uguale valore sui campi alla sua fede commessi, ma essendo verso la Balagna i luoghi molto più agevoli, e di ogni cosa al vivere umano necessaria più fecondi, fece manco bene i suoi fatti, nè potè vietare, che Culmbach e Wirtemberg stesso con lui congiuntosi, tanto non si avvantaggiassero, mescolate solamente le mani in due aspri incontri nei villaggi di Monastero e Montemaggiore, che non si facessero padroni di tutta la Balagna.

Vela intanto uscito con soldati corridori da Ajaccio alla campagna, tempestava alle spalle. Che anzi il Wirtemberg più oltre e più provvedutamente pen-

sando, aveva mandato una squadra di soldati leggieri a sbarcare nel golfo di Valinco, affinchè i Corsi, assaliti anche verso la punta meridionale dell'isola, non potessero voltare il pensiero a correre in ajuto della settentrionale. Dalla parte poi, che al mare si volge sulla costiera orientale da Bastia a San Pellegrino, le cose succedevano parimente con felicità di fortuna per gli alleati, per modo che i Corsi, condotti a stretto partito, furono rincacciati sin oltre il Golo, Ultimo rifugio e speranza erano per essi le montagne, onde sorgono il Golo e il Tavignano; ma Wirtemberg s'incamminava furioso ed a gran passi alla volta di Corte, minacciando di riuscir loro alle spalle ed a ridosso. Alcune pievi già erano ritornate al freuo di Genova, altre già tentennavano. Oltre la felicità dei successi, non guerra buona e da uomini civili, ma cruda e da barbari esercitavano e Genovesi ed Austriaci, ardendo le case, calpestando le messi, tagliando gli ulivi, e gli altri alberi fruttiferi, maltrattando ed accidendo così gl' inermi come gli armati, così gli amici come i nemici, così i quieti come i tumultuanti. Funesti incendi e disperate grida di tormentati e di spaventati desolarono le infelici campagne di Corsica verso la fine del mese d'aprile del 1732. Cotali asprezze usavano si per naturale talento, attizzato dalle battaglie, come per dar terrore, acciocchè i popoli si persuadessero, che la ribellione mena a perdizione. Fece anche cadere il cuore ai resistenti la varietà delle voci sui soceorsi esterni. I capi, per tenere in vigore gli spiriti, avevano artatamente sparso nel volgo, che da Francia e da Spagna dovevano pervenire ajuti considerabili per la buona volontà, che portavano ai Corsi, e pel desiderio, che avevano di fiaccare la fronte alla potenza Austriaca. Ma dopo le disgrazie vano divenne il nutrire la sparsa fama; poichè da niuna parte appariva lume di soccorso in quel momento stesso, in cui più ne era bisogno. Che anzi si seppe a quei dì, che un apparecchio marittimo assai grosso, che si andava ammannando nei porti di Spagna, e si credeva per la Corsica destinato, contro di Orano era per avviarsi.

Il principe di Wirtemberg volendo usare il terrore impresso dalle sue armi, pubblicò, il primo di maggio, un editto, con cui annunziava ai popoli di Corsica, che la senerissima repubblica era disposta, tosto che fossero sedati i tumulti e placati gli animi, di trattargli con giustizia, udire amorevolmente le loro instanze e suppliche, e graziargli anche di tutte quelle concessioni, che fossero per assicurare la tranquillità del regno, e dimostrare con quanto amore ella i suoi figliuoli ravveduti, quale benigna madre, riguardare volesse. Siccome poi il più grande ostacolo, che vi fosse per la pacificazione in ciò consisteva, che i Corsi non si fidavano di Genova, temendo, che, poste giù le armi, con più fieri artigli stringere gli volesse, Wirtemberg promise, col suo editto, che l'imperatore entrava e si faceva mallevadore, non solamente della perdonanza generale, ma ancora di tutti i provvedimenti, che Cesare prometteva, che sarebbero fatti dalla repubblica a vantaggio e sollievo del regno e dei popoli di Corsica.

Sgomento e speranza operarono, non nei capi, che del primo non erano capaci per natura, della seconda per esperienza, ma nell'universale dei popoli afflitti da tante disgrazie, e rimasti soli, ingannati della loro aspettazione, contro Genova e l'imperatore. Giafferri e Ciaccaldi, mancando il sostegno dei popoli, inviarono ai tre di maggio, otto deputati al campo del Wirtemberg: recavano, volersi assoggettare con giuste condizioni alla repubblica; accettare, con grato e confidente animo, l'intercessione e la mallevadoria imperiale, Nel tempo stesso Gerolamo Ciaccaldi andò con altri capi, ed a nome di tutta la nazione a deporre le armi appresso al principe. Convennero, che si tratterebbe la pace a Corte. Intervennero alle consulte, per l'imperatore, i principi di Culmbach, e di Waldeck, il barone di Vachtendock, ed il conte di Ligneville; per Genova Camillo Doria, Francesco Grimaldi e Paolobattista Rivarola; per la Corsica Luigi Giafferri, Andrea Ciaccaldi, Simone Raffaelli, Carlo Alessandrini, Evaristo Piccioli da Ciattra, e con essi il Mari, vescovo d'Aleria, per la somma autorità, di cui godeva appresso i suoi, e per essersi già intromesso altre volte in queste faccende. Il principe di Wirtemberg, come presidente e maggiore degli altri, soprantendeva a tutti. Graziose furono le accoglienze fatte dagli Austriaci ai Corsi; minacciose, nè senza risentimento tra Genovesi e Corsi. Si restrinsero a negoziare. I Genovesi dissero le loro ragioni, e come

la ribellione fosse ingiusta e rea, dimostrarono: Le dissero i Corsi, e come la loro sollevazione giusta e santa fosse pruovarono. Trovo scritto, che l'indomabile Giafferri prorompesse dicendo: « Imparino i « sovrani dai Corsi a non opprimere i loro popoli, e « che l'oppressione è non solo iniqua, ma ancora pe-« ricolosa. Imparino, e si sovvengano, che per legge « di natura sovrani e popoli sono uguali. Per le leggi « scritte e per le consuetudini confermatrici sovra-« stanno i sovrani ai popoli solamente : violare le . « leggi, ed in non cale mandarle è distruggere il fon-« damento della potenza. La giustizia, la moderazione, « la umanità, tali sono i veri sostegni del trone. È la « tirannide il più grande nemico dei principi, e qual « fra di loro oltre i limiti delle leggi trascorre, a sua « ruina corre. »

Non si potè venire a conclusione nel primo ragionamento tenuto agli otto di maggio. S'aggiornarono agli undici.

Accettata la mediazione e la mallevadoria dell' imperatore, e confermato da Genova l'indulto, anche pei già condannati così in contumacia, come definitivamente, furono in quel giorno accordati i capitoli, a norma dei quali dovevano per l'avvenire vivere fra di loro la repubblica, ed i suoi sudditi di Corsica. I principali furono del seguente tenore:

La repubblica condonava ai Corsi le spese da lei fatte per causa delle turbazioni recenti;

Condonava medesimamente le taglie, ed ogni imposizione decorsa, e così ancora i sussidi dati in denaro od in vettovaglie ai Corsi nell'occorrenze di penuria;

Consentiva, che si formasse in Gorsica un ordine di nobiltà matricolata, e che gli ascritti godessero dei medesimi oneri e prerogative dei nobili di terra ferma;

Prometteva di non opporsi alla esaltazione alla dignità episcopale degli coclesiastici Corsi, nè alle visite dei visitatori apostolici, salvo il diritto sovrano d'invigilare, che le dette visite per soverchia frequenza non divenissero di troppo grave peso al regno;

Prometteva altresì di concorrere alla fondazione di collegi in Corsica per la studiosa gioventù;

Si rinnovò l'antico uso, che il regno di Corsica potesse tenere in Genova un oratore, il cui ufficio fosse di promuovere presso la signoria gl'interessi, così del regno generalmente, come di ciascuna parte di lui, o di qualunque individuo che si fosse;

Si statuì, che fossero eletti per durare in magistrato tre anni, e così ogni triennio tre promotori delle arti e del traffico, due del Cismonti, uno dell'Oltramonti, con non poche prerogative, ed esenzioni, e con carico d'informare, proporre e coll'ajuto del governo fare tutte quelle cose, che all'avanzare l'agricoltura, le arti ed il commercio contribuire potessero;

S'accordarono esenzioni di pagamento sulle tratte delle sete col fine di promuovere le piantagioni dei gelsi, e la cura dei filugelli in un paese a tale industria così confacente e propizio; Convenissi, che in ogni luogo di residenza di governatori, magistrati e giusdicenti, vi fosse un avvocato, o sia protettore dei poveri carcerati per la spedizione delle loro cause;

Fu similmente convenuto, che i nobili dodici del Cismonti, e i nobili sei dell'Oltramonti eleggessero rispettivamente un avvocato, cui chiamarono piatese, per assistere in tutti i sindacati le suppliche dei poveri ricorrenti contro gli aggravi stati loro fatti dagli ufficiali sì di giustizia che di amministrazione, o di milizia; e che i detti nobili potessero anche deputare, o sia eleggere in ciascun luogo, dove giusdicente vi fosse, un simile avvocato, o piatese con obbligo di far pervenire per mezzo dell' oratore, o in altro modo alla signoria, o al magistrato sopra la Corsica quei ricorsi, sopra dei quali i sindaci biennali non avessero sufficientemente provveduto.

Buoni ordini certamente erano questi, ma il seguente ancor migliore, non già per la dignità del governo, che ne restò offesa, ma per la tutela dei Corsi. Restò accordato, che l'imperatore dovesse fondare in Bastia una camera di giustizia, ove si darebbe appellazione ogni qual volta che la repubblica o i di lei ministri contravvenissero ai capitoli convenzionati; che questa camera fosse composta di un presidente, di un vicepresidente, di un segretario, di sei consiglieri, e di due commissari, uno a nome di Genova, l'altro a nome della nazione Corsa; che tutti questi impieghi dovessero conferirsi dall'imperatore, eccet-

tuati i due commissarj, il primo dal governo, il secondo dai nobili diciotto-

Promisero le due parti l'osservanza dei patti, l'imperatore gli ratificò a' ventisei di marzo del 1733. Tarminate le faccende nel modo sopraddetto, dal quale i Genovesi si promettevano la tranquillità della Corsica, fu imbandito dai due generali di Corsica un solenne banchetto a nome della nazione: s'assisero intorno alla lieta mensa i plenipotenziari. Viva Genova, gridò la prima volta bevendo il principe di Wirtemberg; viva Giafferri e Ciaccaldi, gridò pure bevendo la seconda. Gli chiamò colonnelli per non dar noja alle orecchie dei Genovesi, che il grado di generale in essi non riconoscevano.

Accomodate le cose, il principe di Wirtemberg parti dall'isola per tornare a Vienna. Passò per Genova, dove per ordine del senato gli furono fatti segnalati onori. Ebbesi una riochissima spada con la manica d'oro, una canna d'India con pomo d'oro, ed un'abbottonatura di diamanti di una valuta, come fu detto da alcuni, di cinquecentomila scudi, da altri di duecentomila: certo, era ricchissima. Vaclitendock restò ancora per qualche tempo in Corsica.

Liete erano le apparenze, ma i rancori segreti arrovellavano gli animi delle due parti. Genova mirava ad assicurarsi meglio dei Corsi, i Gorsi non si potevano tenere, che Genova non odiassero, a di lei nè punto nè poco si fidassero. La repubblica avendosi recato e fisso nella mente, che sino a che liberi, ed in Corsica vivessero i quattro capi principali della

sellevazione, stabile quiete non si poteva promettere, macchinava d'avergli nelle mani, e tenergli per modo che ad altro convenisse loro di pensare che a fare novelli movimenti nella patria. Questi erano i due generali Giafferri e Ciaccaldi, il pievano Simone-Ai-. telli, e Simone Raffaelli, stato segretario del consiglio mazionale. Il commissario Rivarola brutto aggiramento elesse. A petizione sua furono dal Vachtendock arrestati nel palazzo del podestà di Corte, quindi trasferiti nelle carceri di Bastia, e finalmente in quelle di Genova. Brutto modo fu, perchè rompeva la fede data pei perdoni, peggiore per le cose, che delle cagioni si dissero, e si scrissero. Per detti e per scritti Wirtemberg e Vachtendock furono incaricati di avere, per enormi beveraggi dati dai Genovesi oltre modo gelosi di aver nelle mani i quattro Corsi, consentito alla violazione delle promesse, ed all'arresto di coloro, che alla loro fede si erano commessi. Una così sconcia corruttela nè negare nè affermare io m'ardisco, perchèse da un lato Genova era ricca, e poteva dar molto, e smisuratamente si struggeva dal desiderio di avere i quattro Corsi, dall'altro i Corsi infiammati dall' odio potevano o credere, o fingere, e certamente pubblicarono, che la carcerazione di quegli uomini da loro tanto amati e benemeriti, non fosse senza straordinaria e vergognosa cagione. Bene genera grave sospezione il considerare, che i quattro Corsi, presente Vachtendock, anzi per ordine suo espresso, ·siano stati ritenuti subito dopo, e quasi, per così dire, nel momento stesso, che la repubblica aveva

con solenne promessa consentito, senza alcuna eccettuazione ai perdoni, dei quali Wirtemberg e Vachtendock medesimo a nome dell' imperatore erano entrati mallevadori. Lascio stare, quanto ignobile atte fosse e indegno di principe il far venir gente per trattare seco di pace con animo di maltrattarla.

Per giustificare la condotta della repubblica in questo fatto, ella mandò attorno uno scritto, in cui affermò, che i Corsi carcerati non potevano con giusta ragione pretendere ai perdoni, atteso che erano venuti nelle forze, non per volontà propria, e nel termine prefisso, ma presi in arme ed in attitudine ostile dagli ussari imperiali, che loro terano corsi dietro, dopo che il termine dell' indulto era spirato. Nella qual cosa è da notarsi, che quand' anche fosse vero, che per forza altrui e dopo lo spirare del termine dell' indulto pubblicato dal Wirtemberg, stati fossero arrestati, certamente vennero in potestà di Genova innanzi che l'ultimo indulto pubblicato dalla repubblica stessa fosse, onde non si vede, come in ciò ella escusare si possa. La cagione vera fu, che viveva in sospetto dei quattro capi; dei quali tanto più temeva, quanto che nel tempo stesso, in cui si trattava la concordia a Corte, parecchie pievi della regione meridionale si erano levate a romore, protestando di volere aver per nullo quanto si facesse a Corte, e commettendo incendj e ruine nelle pievi, che con esso loro consentire non volevano.

Alcuni aggiungono, che avendo Genova sentore, che i sollevati tenessero intelligenza con alcuni Ge-

251

novesi, che dei loro consigli, ed anche col denaro gli ajatavano, e che le carte scopritrici della trama fossero in mano del marchese Antonio Raffaelli, fratello di Simone, venute, gli abbia fatti, anche con minacce interrogare, se ciò sapessero. Vogliono, che rispondessero, ciò avere fondamento di verità, ed il banchiere Lanfranchi, il maggiore Gentile, ed alcune altre persone di credito avere loro somministrate somme per sostenimento della impresa; ma che nello stesso tempo avvertissero il marchese, affinchè si oansasse. Fuggi veramente, andò in Toscana, fuvvi accolto per segretario dal gran duca Giangastone. La fuga fu vera, ma non opera dei carcerati, perchè del tutto volontaria. Scrivono, che furono trovate le carte in casa di lui a Vescovato; la casa data alle fiamme. I carcerati avrebbero corso pericolo della vita, se l'imperatore per istanza principalmente del principe Eugenio di Savoja, a cui col mezzo di un Giacomotommaso Boerio, pure Corso, si erano indirizzati per protezione, non avesse minaccevolmente richiesto la, repubblica dell'osservanza della fede. Trasferiti da Genova a Savona viveanvi alla larga con qualche libertà, ma però can obbligo di rappresentarsi ogni giorno. Finalmente per nuove istanze di Vienna addi ventidue d'aprile del 1733 conseguirono l'intiera libertà; agli otto di maggio in cospetto del senato adunato fecero atto di sommessione; promettendo obbedienza e fedeltà, testimoniando il dolore, che sentivano di quanto era successo in Corsica, ed il venerando consesso della conceduta libertà ringraziando. Ebbero ordine di non rimpatriarsi se non previo consenso e dopo qualche tempo. Le grazie, siccome non fide, degli odiati padroni non vollero accettare. Ciaccaldi si riparò in Ispagna, dove fu innalzato al grado di colonnello, Aitelli a Livorno. Simone Raffaelli andò a Roma, dove bene accolto dal pontefice, fu da lui eletto, essendo persona abile, auditore del tribunale di monte Citorio. Giafferri ricoverossi anch' egli a Livorno, poi si acconciò ai servigi di don Carlo. Ma non quietava: il nome di Corsica gli suonava continuamente nell'anima. In Corsica poco appresso in un coll'Aitelli tornò, nuovo stromento di nuove perturbazioni. Vachtendock, messe le fortezze in mano dei Genovesi, con tutti i suoi Alemanpi il quindici di giugno se ne partì.

FINE DEL LIBRO TRENTESIMONONO.

## LIBRO QUARANTESIMO.

## SOMMARIO.

I principi d' Europa hanno di bel nuovo voglia di venire al sangue: la cagione era la successione d'Austria, mancando la prole virile nell'imperatore Carlo VI. La prammatica sanzione di Carlo VI. e negoziati, che s' intavolano. Stando gli animi in sospetto, sorse di verso tramontana principio di effettiva guerra. Per la morte d'Augusto II, re di Polonia, sorgono due pretendenti a quella corona elettiva, Stanislao di Polonia, ed Augusto di Sassonia, quello portato dalla Francia, questo dall'Austria e dalla Russia. La cosa riesce a guerra tra l'imperatore, d'Austria da una parte, la Francia, la Spagna, e la Sardegna dall'altra. I Francesi e Piemontesi conquistano il Milanese; Carlo Emanuele di Sardegna si gratifica col pensiero di averselo. Dispareri e disgusti tra lui ed il maresciallo Villars, che poi parte dal campo, e muore in Torino. Gli Spagnuoli guidati da don Carlo, figlinolo del re Filippo, e da lai destinato al regno di Napoli, conquistano questo regno, e cià, che vi fannos Grossa battaglia di Bitonto colla peggio degli Austriaci, per la quale si assicura la possessione del regno ai Borboni di Spagna. Il conte di Mortemar, che aveva vinto la giornata di Bitonto, conquista anche la Sicilia in pro dei Borboni.

I principi d'Europa avevano voglia di menar di nuovo le mani. L'imperio di Carlo V in Italia si era rintegrato nella famiglia Austriaca, posciachè Garlo VI vi possedeva il Milanese, i regni di Napoli e di Sicilia, i porti della Toscana, il ducato di Mantova, ed i feudi imperiali dai territori Liguri cerchiati. La Francia malvolentieri sopportava di essere esclusa dalla nobile provincia, e di vederla quasi tutta posseduta dalla potenza emula, per sopravvanzare la quale aveva da così lungo tempo tanti tesori prodigalizzati, e tante battaglie fatte. Nè minore gelosìa della preponderante condizione in Italia dell' Austria sentiva la Spagna, ricordandosi, che non era ancora lunga stagione trascorsa, dappoichè lo stato di Milano, e le due Sicilie alla sua corona si appartenevapo. Le pareva, che importasse alla dignità del nome Spagnuolo, che quanto la Spagna altre volte in Italia possedeva, tanto ancora, od almeno la più grossa parte possedesse.

Questi sentimenti principalmente muovevano la regina Elisabetta di sangue Farnese, la quale altiera ed ambiziosa non si contentava, che ad un suo figliuolo fossero dati, non che l'antico stato Farpese di Parma e Piacenza, ma ancora, dopo la morte di Giangastone, il gran ducato di Toscana. Non quietava e pace non trovava, se ancora le insegne di Spagna non piantasse sulle mara di Milano, od almeno su quelle di Napoli e di Palermo. Procedeva anzi in questi suoi desiderj così rottamente che il cardinale di Fleury, buono e savio ministro di Francia, non se ne fidava, temendo ogni giorno ch' ella facesse qualche strana risoluzione con pregiudizio e scapito di se medesima e della Francia. Quella ultima Farnese era una dorna, che frenare da niun uomo si poteva, e piuttosto re che regima, tutte le deliberazioni di Spagna a suo talento indirizzava.

L' Inghilterra e l' Olanda, poco fa e da lungo tempo pemiche constantissime della Francia, ed amiche dell' Austria, ora offese dalla soverchia potenza dell'imperatore, verso di quella propendevano, e'non vedendo altro ordine di cessare il pericolo, non si dimostravano aliene dal concorrere con esso lei per fiaccare l'orgoglio del saperbo dominatore dell'Alemagna e dell' Italia. A tale sentenza tanto meno ripugnavano, quanto che vedevano nel cardinale di Fleury, principale ministro, un desiderio sinceso di pace, ed alienazione evidente da quei pensieri ambiziosi e minaccevoli per la libertà d'altri, che avevano per così lungo spazio resi, per propria sicurezza, i principi d'Europa nemici della Francia. La natura pacifica del Fleury mandava appoco appoco in dimenticanza l'ambizione così molesta ai principi di Luigi XIV, e si sperava, che da' suoi consigli diretta, fosse per essere protettrice, non oppressatrice della comune libertà. .

Il re di Sardegna voleva, prima essere, poi ingrandirsi. Se ne stava al solito alle vedette per iscoprire da qual parte fosse la fortuna per inclinare. Dall'un de' lati la potenza dell'Austria lo spaventava, ed ogni speranza gli toglieva di potere ancora allargare i suoi confini verso il Milanese; l'Austria il voleva re di montagna. Dall'altro lato sebbene vedesse, che i Borboni erano sopravvanzati in Italia dagli Austriaci, tuttavia temeva, che congiungendosi coi primi gli esaltasse tanto, che non godesse poi egli del frutto delle vittorie, e che il Milanese non suo, ma de' suoi

pericolosi nemici diventasse. A queste circonstanze accomodava i suoi pensieri, ofa negoziando con questi, ora con quelli, e sempre fuggendo di sotto a obi troppo il voleva stringere, e troppo poco contentare. Si faceva intanto forte sull'armi, perchè sapeva, che gli armati si piaggiano, i disarmati si opprimono. Mirava inoltre a non lasciar cadere il suo regno dall' egregia fama d'arme, che gli aveva acquistata il padre, ed a riscuotersi dall' opinione, che di lui era nata fra i popoli, che lento e troppo rispettivo consideratore delle cose fosse.

· L' Austria della sua potenza godeva; ma un intestino venne il suo gran tronco.rodeva; quest' era la mancanza di prole virile, in cui si trovava l'imperatore Carlo VI, ultimo rampollo. Affinchè la vasta monarchia in brani dopo la sua morte non andasse, de in potere di una sua figliuola cadesse, giacchè in un figliuolo non poteva, che un altro principe d' Alemagna alla superiorità Austriaca in quella provincia non sottentrasse, e il nome imperiale nella sua discendenza, qualunque ella fosse, non si canedlasse, aveva sin dal 1712 ordinato; poi nel 1724 pubblicato la prammatica sanzione, per cui tutta la sue eredità doveva tramandarsi all' arciduchessa Mariateresa, sua primogenita. Ma a volere, che questa sua deliberazione sortisse l'effetto, restava necessario, ohe i principi d' Europa, mentre ancor egli viveva, vi consentissero, e per rata e ferma l'avessero. Molte gelosie, molti rispetti in ciò sorgevano. I più desideravano, che colla morte di Carlo la formidabile potenza Austriaca si disfacesse, ed in molte parti dilacerata perisse. Altri pretendevano ragioni di legittima successione in qualche parte di lei: tutti ripugnavano al riconoscere la prammatica sanzione, e Dio ringraziavano, che finalmente per l'orbezza di figliuoli maschi nell'ultimo germe Austriaco avesse liberato l'Europa da un perpetuo timore.

L'imperatore prevedendo e sentendo queste difficoltà, si era messo tutto in ciò, che con preghiere, con offerte, con uffizj di ogni sorte, dai principi conseguisse, che al nuovo ordine della successione della sua monarchia consentissero. Ciò sopra ogni cosa agognava, e con ogni maggiore sforzo procurava, a ciò subordinava ogni altra sua deliberazione. Non restarono del tutto vane le sue diligenze, poichè già la Russia si era inclinata a' suoi desideri, la prammatica riconoscendo; e ciò, che era forse di maggiore importanza, trattandosi di un emulo e di un pretendente a qualche suo stato, Federigo Guglielmo stesso, re di Prussia, alle medesime intenzioni si era conformato. Restavano i Borboni, e quest'era il più difficil nodo del negozio; perciocchè l'Italia pareva loro un troppo splendido retaggio da darsi in preda ad una carta prammatica, distesa dagl'interessati sulle rive del Danubio. Oltre la gelosia di possanza, e il desiderio di possedere il paese, girava nei consigli di Francia e di Spagna il pensiero, che siccome potenze più grandi, non doveano dare il loro consentimento, se non più posatamente, e dopo di averlo fatto sospirare più lungo tempo. Gran prezzo ancora a gran consenso annestavano, e più l'imperatore ne aveva bisogno, e più esse facevano le viste di ripugnare. Ciò teneva sospesa ed in pendente l'Europa, che del presente non s'assicurava, del futuro temeva: da abisso in abisso credevano i popoli di dover precipitare.

Corsero per aggiustare questo negozio, e sciorre il nodo, i corrieri sovente, s'abboccarono sovente i ministri, i principi sovente si tentarono. Promesse e minacce, speranze e timori si mescolarono. Già in sin dal 1728 la Francia, la Spagna, l'Inghilterra e la Olanda, si erano ristrette insieme per far guerra all'imperatore col fine di spogliarlo del regno delle due Sicilie. Non vennero per allora all'effetto, perchè altri negoziati si attraversarono, nè Carlo diede motivo di rottura, nè altra fonte di discordia per l'aria si vedeva. Questa intelligenza fra i quattro potentati non era però tale, che non cercasse ciascuno di loro di prendere i suoi vantaggi, acconciandosi specialmente coll'imperatore, e lasciando i compagni con tutta la somma addosso, e si cavassero poi da quel fondo, come potessero; imperciocchè e Spagna ed Inghilterra trattavano a Vienna accordi particolari, quella principalmente per possessioni, questa per commercio.

L'imperatore veniva offerendo la cessione della piazza di Lucemburgo alla Francia, ed un arciduchessa per isposa a don Carlo, con patto però che il re se ne vivesse in buona concordia con lui, e la prammatica riconoscesse. Delle quali proposte era promovitore principale il conte di Zizendorf, coll'au-

torità del quale si reggevano massimamente le deliberazioni della corte imperiale.

Il cardinale di Fleury, uomo amatore della pace, e con esso lui il duca d'Orleans non dimostravano l'animo alieno dall'accordarsi coll'imperatore; anche consentendogli la prammatica, purchè di qualche maggiore condizione che le sopraddette, satisfacesse alla Francia. Ma il maresciallo Berwick, i duchi di Noailles e di Richelieu, e sopra tutti il maresciallo di Villars, insomma tutti gli antichi capitani, che solo dei campi di battaglia si dilettavano, e della corte si annojavano, non potevano udire pazientemente, che la prammatica si riconoscesse, e che le spade dal fodero non si cavassero. Desideravano, che si facesse vedere al mondo, che la Francia era sempre quella stessa, che sola da se aveva affrontato, e spesso ancora vinto tutta l' Europa a' suoi danni congiurata. Veramente a quel tempo la Francia era divisa in due sette, l'una, che voleva la pace, l'altra, che bramava la guerra. Di quella era capo Fleury, di questa Villars; il re più dedito ai piaceri che alle faccende or all'una, or all'altra parte dava più favorevole ascolto, insomma però inclinava più verso la prima che verso la seconda. Villars andava sclamando così nelle udienze pubbliche di Versailles, come nelle consulte segrete, che quand'anche il re avesse perduto tre battaglie campali, non avrebbe dovuto dare l'assenso alla prammatica. Voleva, che si considerasse, che questo imperiale ordinamento avrebbe messo in subuglio tutto l'impero Germanico, e spinto il re di Sardegna a risoluzioni, che avrebbono una somma importanza negli accidenti, cui gli uomini prudenti prevedevano essere, non che inevitabili, imminenti; metteva in considerazione, che in un affare di così grave momento, e da cui pendevano tutte le sorti d' Europa, era vergognoso e pregiudiziale, che la Francia se ne stesse oziosa ad osservare; ch' essa doveva dare l'indirizzo alle cose, non pigliarlo da altri; che tutti i potentati, i quali avevano interesse nel fatale contrasto, che si andava apprestando, volgevano la mente verso la Francia, e da lei aspettavano ajuto e favore per trovar più vantaggi nel vicino smembramento della monarchia Austriaca: che vergognoso era lo starsi, vergognoso, che i popoli potessero dire, che la Francia degenere da se medesima, in vile ozio marciva.

Così parlava il vincitore di Denain, e le sue braccia, e il suo senno, e l'antica sua esperienza in quella vecchia età, a cui già era pervenuto, instantemente offeriva. Spirito vivo animava spiriti vivi, e volentieri i più si sarebbero avventati nella guerra, gradito suono in Francia, sempre che vi si parla di guerra contro l'Austria.

Ma il vecchio Fleury instava dicendo, la pace ad ogni modo essere da anteporsi alla guerra; ogni altra cosa anzi doversi fare che lei; povera vedersi la finanza, e dalle lunghe e calamitose guerre del regno precedente esausta; sanar doversi le piaghe proprie prima di quelle d'altrui; prima di muover l'acqua doversi esaminare a qual luogo inchini, e tutte le

risoluzioni immature, come i frutti acerbi sogliono, al fine destinato dalla natura delle cose non pervenire; l'audacia essere migliore nelle esecuzioni che nelle deliberazioni, ma nelle deliberazioni più valere la prudenza che l'audacia. Gosì pendevano incerte le cose, e tuttavia si andava innanzi coi ministri e coi negoziati.

Grandissimo momento doveano recare nella fatale congiuntura le deliberazioni del re di Sardegna. Collegandosi colla Francia, metteva in manifesto pericolo il Milanese. Se pel contrario congiungesse le sue armi con le Austriache, difficili condizioni avrebbe avuto la Francia per la guerra d'Italia, e trovandosi in necessità di guernir il paese verso l'Alpi, veniva ad indebolirsi sul Reno, dove doveano combattersi le battaglie più decisive. Ambedue, conoscendo bene la forza dell'accidente, si sforzavano di guadagnarsi Carlo Emanuele. Sapevano eziandio, che per allettarlo niun' altra migliore maniera era da usarsi che quella di effrirgli ingrandimento di stato. Venivano proponendogli parte del Milanese. Chi possedeva, quest' era l'Austria, aveva il vantaggio, perchè dava quel, che aveva. Prometteva inoltre l'imperatore, che consentirebbe al racconcio delle fortezze poste ai confini, che stat' erano demolite in virtù degli ultimi trattati. Ma dall'altro canto con la Francia militavano le probabilità del vincere, non solo per la sua gran potenza, ma eziandio per essere con lei congiunte la Spagna, l'Inghilterra, e fors' anche la Olanda.

Carlo Emanuele, che accortissimo era, e con mini-

stri non meno accorti di lui si consigliava, dal bisogno, che gli altri avevano di lui, misurava le sue determinazioni. Se se gli offeriva poco, domandava molto, e se le offerte s'innalzavano, si tirava ancor su egli con le domande. In ciò la Francia poteva meglio largheggiare che l'Austria, perchè l'offerire per lei non era lo spogliarsi, come avveniva della potenza avversaria. Gli venne primieramente avanti con dire, che gli si darebbe Vigevano con qualche altra parte contigua del famoso e tante volte conteso ducato. Carlo Emanuele, che non una parte, ma la totalità ne voleva, cominciò a scontorcersi, e pareva, che avesse male. Per tentare e fare, che la Francia gli aprisse meglio la sua mente, uscì fuora per bocca del marchese d'Ormea, suo primo ministro, con queste parole : che se la Francia gli desse sicurtà del Milanese, egli a lei cederebbe la Savoja. Non voleva già cederla, no, ma diceva di volere per vedere la risposta sul ducato di Milano. A queste parole riferite a Parigi, Villars proruppe dicendo con quel suo parlar militare: Il discorso d' Ormea di offerirci la Savoja per far conquistare il Milanese, non è già per voglia, che Carlo Emanuele ne abbia, ma per tastarci col fine di sapere che cosa abbiamo in corpo; ma e' troverà veramente, che ci abbiamo poca roba. Con questi motti il maresciallo sbottoneggiava il circospetto Fleury, il quale, se non aveva coraggio da soldato, abbondava di prudenza da ministro.

Crebbero le profferte. Fu detto al re di Sardegna, che gli si darebbe anche il Lodigiano e il Cremonese;

ma egli aveva posto l'animo a tutto il Milanese, nè di minore pro si contentava. Attaccava anche, prima di scoprirsi, un altro uncino, ed era, che se la Francia voleva la sua cooperazione, si rendeva necessario, ch' ella entrasse per sicurtà del contentamento della Spagna per la cessione del Milanese; perocchè chiara e manifesta cosa era, che se la Spagna, che vi pretendeva ragione, non ne avesse soddisfazione, ella poteva attraversare tutti i disegni. Quì il negoziato divenne molto arduo, perchè la superba Farnese, che a Madrid regnava, ed a cui pareva che mezzo il mondo non bastasse, aveva il-capriccio sul ducato, e voleva bene, che si conquistasse, ma per lei. Finalmente restò superata anche questa difficoltà, avendo la Spagna dato il consenso, perchè veramente vedeva, che senza l'intervento del re di Sardegna indarno avrebbe sperato di ricuperare Napoli e Sicilia.

Le cose adunque si andavano preparando a guerra tra Francia ed Austria, e la condizione dei tempi era la seguente: la Russia pendeva per l'Austria, la Spagna e la Sardegna per la Francia, l'Inghilterra e la Olanda per la neutralità, i principi di Germania si temporeggiavano per vedere a quale china fossero per indirizzarsi quelle acque torbide. Quanto a quei d'Italia, Genova impedita dalle discordie domestiche, vale a dire da quelle della Corsica, aveva più bisogno di essere ajutata che d'ajutare. La repubblica di Venezia perseverando nella volontà di conservarsi amica di tutti, a gran ventura si recava, se con qualche de-

bole aumento d'apparecchi militari potesse preservare dalla tempesta nascente i suoi territorj.

Così per la successione d'Austria non ancora viva, già si forbivano le armi; ma taciti ancora erano i negoziati, tacite le volontà. La pienezza dei tempi non era ancora giunta, e non ancora i gelosi potentati si sarebbero rotti fra di loro, se una gravissima e subita cagione non gli avesse fatti precipitare sulle spade e sui cannoni. L'Austria, solita per l'ordinario a fare le sue risoluzioni con molta cautela e circospezione, a questa diede anzi imprudentemente che no, occasione di manifestarsi, e sorgere in grave incendio a quel fuoço, che già stava covando sotto la cenere. Nella quale risoluzione non ebbe per consenzienti nè tutti nè i migliori de' suoi consiglieri. Il principe Eugenio tanto glorioso in guerra, e che la guerra conosceva con tutte le difficoltà e mali suoi, abborriva dal prendere un partito, che le cose dell'Austria pel romore e pel pericolo delle armi potesse perturbare. Col temporeggiare e col mostrarsi l'Austria aliena da pensieri ambiziosi, poichè già cotanto la sua grande potenza era sospetta, Eugenio credeva, ch' ella conservarsi in fiore, ed arrivare al fine propostosi della prammatica sanzione, solamente potesse. O che l'armi si usassero felicemente, o che la fortuna si scoprisse contraria, l'effettuazione della prammatica diveniva più difficoltosa, nel primo caso per l'aumento delle gelosìe altrui, nel secondo per impotenza propria. Ma il conte di Zinzendorf instava dall'altra parte, affinchè non si trasandasse la occasione di fortificarsi con

nuove amicizie ed alleanze a tramontana, per poter meglio e più sicuramente voltar la fronte verso il lato opposto. Nell' opinare a questa guisa si fondava principalmente sulla inclinazione verso la pace a tanti segni manifesta del cardinale di Fleury e del re Luigi; dalla quale argomentava, che la Francia non sarebbe per muoversi a sostegno d'interessi molto per lei lontani e diversi.

Era passato da questa all'altra vita sul principio di febbrajo del 1733 Augusto II, re di Polonia. Questa fu, non la prima cagione, ma l'effettiva occasione della discordia e delle risse, che poco stante seguitarono. Due principi andavano a competenza del trono elettivo di Polonia, l'uno era Stanislao Leczinski, suocero del re di Francia, il quale già statovi eletto nel 1704, n'era stato poscia sbalzato per opera della Russia dopo la giornata di Pultava, in cui era perita la potenza di Carlo XII, re di Svezia, suo protettore; l'altro era Augusto, duca di Sassonia, nipote dell' imperatore Carlo, e figliuolo del defunto re di Polonia. Stanislao, principe di esemplare vita e di esimia virtù, perduto il regno, si era ritirato in Francia, dove se ne viveva assai riposatamente nel castello di Chambord, quieto secesso offertogli dalla munificenza del genero. I desiderj della corte verso di lui si volgevano, acciocchè a quella corona, che già gli aveva ornato la fronte, novellamente fosse assunto. La regina, sua figliuola, era in questo desiderio ardente, parendole, oltre la tenerezza filiale, convenirsi, che re effettivo fosse il padre di colei, che effettiva

regina, e di un gran reame sedeva. Ai cortigiani ed alla regina si accostavano gli antichi capi dell'armi, che l'ignobile ozio della corte e gli ameni barchi detestavano, nè ad altro pensavano che al rivedere la Francia vivida e forte sui campi di battaglia. Tutti costoro gridavano, che Stanislao doveva essere re; come già re era stato, che le sorti della Polonia non si dovevano abbandonare, nè permettere, che l' Austria di una così nobile corona a suo talento disponesse. Ma Fleury, che assai freddamente se ne vivea con la regina, ripugnava a vagliar questo grano, trattandosi di un'impresa lontana, la quale, se coll'armi sostentare si dovesse, sarebbe piena di dispendio, di pericoli, di casi fortunevoli, e forse di disgrazie, di ruine, e di oscurazione di nome pregna. Nè gli sfuggiva, che senza un armamento marittimo assai costoso per la Francia, e forse geloso per l'Inghilterra, ella non si poteva condurre. Ma finalmente avendo inteso, che la dieta di Polonia aveva decretato, che la corona non si potesse dare a chi straniero fosse, il che veniva ad escludere Augusto, ed a favorire Stanislao, ed udendo sempre più crescere le voci di corte, e quelle della partita militare, Fleury mandò una somma di tre milioni in Polonia, affinchè chi non avesse voglia di andare per inclinazione alla volta di Stanislao, per un' altra cagione vi andasse. Stanislao restò eletto, ed essendo già giunto sconosciuto a Varsavia, dopo di essere partito sconosciuto di Francia, vi fu riconosciuto e gridato re dal primate, dai magnati e dal popolo.

Questa elezione cagionò uno sdegno gravissimo nelle corti di Pietroburgo e di Vienna. La prima non poteva pazientemente sopportare, che sul trono di Polonia risalisse colui, che stato n' era cacciato da Pietro il Grande. Oltre a ciò di già le sue mire si voltavano verso il meriggio, desiderando, che la sua autorità nei consigli d'Europa fosse conforme alla sua potenza naturale, ed a quella datale dal gran Pietro. Quanto all'imperatore Carlo VI, non sentì meno acerbamente la esaltazione di Stanislao, perciocchè desiderava ardentemente, che la corona Polacca cadesse nella persona del duca di Sassonia, il quale, oltre che era suo nipote, voleva amicarsi per opporlo al duca di Baviera, di cui temeva l'ambizione a pregiudizio della prammatica sanzione. Così l'Austria per interessi di traverso fomentava la potenza sorgente della Russia. Maggiormente toccò nel vivo ambedue l'assunzione di Stanislao per vedere, che contro la loro volontà, e presenti quasi le loro armi era stata fatta; imperciocchè per dar favore ad Augusto, la Russia aveva mandato un grosso esercito ai confini della Curlandia, e l'Austria un altro simile nella Silesia.

Lo sdegno produsse la guerra. I Russi entrarono armatamano in Polonia, gli Austriaci stavano in punto di entrarvi; gli uni e gli altri fomentavano la parte dei dissidenti, che volevano per re Augusto. La forza superò il diritto, il minor numero soffocò il maggiore, Augusto. fu eletto sotto nome d'Augusto III, Stanislao rifuggitosi in Danzica vi tollerò

un lungo assedio di Russi, con molta lode dei Danzichesi, che perseverando in fede verso di lui, sostenuero disagi incredibili, e con estremo valore la forza nemica lungo tempo ribatterono. Infine partitosi per istanza loro l'infelice re dalla loro città, cessero dandosi in potere di chi poteva più di loro, e che usò molto acerbamente la vittoria. La Francia aveva mandato in soccorso a Danzica milacinquecento soldati, i quali in gran numero vi perirono nell'esservi voluti entrare. Stanislao tornò al suo ritiro in Francia: altre sorti l'aspettavano; la guerra, che sorse, ebbe per la Francia un esito, che niuno avrebbe potuto immaginare, non che conghietturare, beneficio, che fu dal savio e prudente Fleury procurato.

L'essersi l'Austria aggiunta la Russia, e l'avere acquistato autorità per mezzo del re Augusto in Polonia, il che le doveva agevolare la strada all'esecuzione della prammatica, accrebbe le gelosie dei potentati, che con la Francia consentivano, e della Francia stessa, la quale niuna cosa più desiderava che l'abbassamento della famiglia Austriaca per mezzo della divisione de' suoi stati. Le quali risoluzioni di Vienna, se diedero occasione a movimenti ostili, ne somministrarono anche il pretesto. Gridossi, e gridò Francia più di ognuno, che con un abbominevole abuso della forza si era fatto violenza alla libertà delle elezioni in Polonia, ed offesa la indipendenza di un popolo padrone di se medesimo. Orribile e di pessimo esempio e da non tollerarsi a patto nessuno essere, dicevano, l'insolenza d'introdursi in casa

altrui per sforzarvi i naturali abitatori a fare quello, che essi fare non vogliono; ogni generoso uomo dovere far plauso a coloro, che a così funesti procedimenti ostare si proponessero.

Fleury, trasportato dalla fortuna più forte di lui, apparecchiava la guerra. Al che con tanto più pronto animo deveniva, quanto che quella spedizione di milacinquecento soldati in una bisogna tanto importante, massime avendo sortito un fine così lagrimevole, gli pareva vergognosa per la Francia. Veramente i popoli ne mormoravano, ed i suoi avversari si burlavano di lui, e del perduto onore della Francia il richiedevano. Conosceva, che era, non che indispensabile, indifferibile il fare un grande atto, ed il muovere tutta la mole del potente reame per fare, che fossero i suoi interessi salvi, e la sua gloria intatta. La protezione degli oppressi, la punizione degli oppressori, la tutela della libertà di un libero regno, l'onore della Francia, a ciò lo stimolavano, e la pia intenzione agli occhi del mondo raccomandavano.

La Francia risolutasi alla guerra contro l'imperatore, primieramente ottenne, che l'Inghilterra e l'Olanda se ne starebbero da parte senza ajutare o questo o quello, anzi restò convenuto con la Olanda, che niuna ostilità sarebbe commessa contro i Paesi Bassi Austriaci, e che si terrebbero in grado di territorj neutrali. Poscia si trattò l'accordo tra la Francia, la Spagna e la Sardegna con tanta segretezza, che la corte di Vienna, che troppo sempre confidava nella natura pacifica del Fleury, non ne ebbe, non che certezza, sentore, prima che concluso fosse. Si venne a conclusione in Torino addì ventisei di settembre. Quivi in quel giorno fu stipulato un trattato d'alleanza, per cui don Carlo, lasciato il ducato di Parma e Piacenza in possessione e sovranità del suo fratello don Filippo, era per essere messo in possesso del regno delle due Sicilie; che quanto si conquistasse del Milanese, cedesse in possesso e sovranità del re di Sardegna; che esso re quale generalissimo, reggesse le armi confederate in Italia, che sommerebbero a quarantamila Francesi, e diciottomila Savoini; che il re Luigi sborserebbe a titolo di sussidio al re Carlo Emanuele, durante la guerra, tremilioni e seicentomila lire ogni anno. Il conte Filippi, ambasciatore Cesareo a Torino, quantunque stesse in sull' avviso, non ebbe notizia di quello, che si trattava, se non quando il maestro delle cirimonie di corte da parte del re glielo venne notificando.

La novella dell' accessione della Sardegna alla Francia empì di maraviglia e di sospetto la corte imperiale, perchè non solamente riuscì inaspettata, ma metteva in manifesto pericolo lo stato di Milano, in cui nè pel numero dei soldati, nè per l'assetto delle fortezze vi erano preparamenti sufficienti da contrastare alla tempesta, che vi si attendeva. Il governatore conte di Daun spedì subito presti avvisi a Vienna per domandar soccorsi. Munì, come meglio potè, il castello di Milano, Novara, Pizzighettone, Tortona con introdurvi presidj chiamati in fretta dalla Lunigiana e dal pian paese. Guernì Mantova con le truppe,

che erano alle stanze del principato della Mirandola. Nello stesso tempo abbandonò tutte le piazze poco atte ad essere difese, per avere un corpo di dodicimila alla campagna a conforto delle piazze assediate, e ad impedimento contro il nemico, affinchè non potesse troppo liberamente scorrazzare pel paese. Aspettava intanto dalla Germania un poderoso ajuto sotto la condotta del conte di Mercy, prode, pratico e vivace capitano, a cui, come a comandante supremo, restava affidata la difesa delle possessioni Austriache in Italia.

Fatto il trattato ed in sul punto di muovere le armi, incominciarono ad usarsi le parole : prima di calpestare il mondo, cercarono di persuaderlo. Il re di Francia si mostrò molto tenero, nel suo manifesto, della libertà della nazione Polacca. Disse, che la dignità della sua corona, ed il luogo, che teneva fra i potentati, non permettevano, che se ne stesse ozioso ad osservare un accidente, il quale ed offendeva violentemente la libertà di un popolo generoso, e metteva in compromesso la quiete e la libertà di tutta l'Europa; che un gran principe, qual era il monarca della Francia, era il protettore nato degli oppressi, il mantenitore necessario del giusto e dell' onesto; che Stanislao era stato eletto nelle forme prestabilite dalle constituzioni, e pei liberi voti di tutti coloro, che dritto avevano di rendere suffragio; che' l'averlo obbligato a discendere dal legittimo trono, anzi a cercar ricovero in paese straniero, era un attentato violento contro le leggi divine ed umane, un abuso enorme della forza, una scandalosa usurpazione dei dritti altrui; un insulto fatto al re con lui congiunto di sangue, e da lui protetto secondo gli ordini constituiti della Polonia; che nel procedere dell'Austria vi era con la violenza congiunto l'inganno, stante che ella per timore della Francia non aveva introdotto le sue truppe in Polonia, ma che si era accordata con la Russia, perchè v'introducesse le sue; che per tutto questo il re si trovava sforzato a prender l'armi per l'oltraggio fattogli, e per le violenze seguite o d'ordine dell'imperatore o con suo consenso contro la repubblica di Polonia; che il re si maravigliava, che in tale indegno modo Carlo VI avesse trattato un principe, qual era Stanislao, in cui l'imperatore Giuseppe, suo fratello, aveva riconosciuto il sacro carattere di re; che adunque si vedeva chiaramente, che non per mire d'ambizione o d'interesse il re Luigi si muoveva a guerra, non desiderando di allargare il suo reame già cotanto florido e potente, ma che si proponeva solamente di cancellare sino agli ultimi vestigi l'oltraggio, che la corte di Vienna aveva creduto di fargli, di sostenere l'onore della Francia, e di mostrare ai popoli, che Dio suscitava pure dei difensori per la loro quiete e libertà.

Non si stettero tacendo le corti di Madrid e di Torino. Filippo, o piuttosto Elisabetta andò nel suo manifesto ragionando, che indarno una illustre nazione aveva chiamato a reggerla un re virtuoso per la seconda volta, un re già riconosciuto con quella medesima corona in testa dalla corte imperiale, poichè l'imperatore con estrema pertinacia gli si era contrapposto, ed aveva usato per impedire la sua esaltazione, o sbalzarnelo i mezzi più illegittimi; che il re Cattolico non aveva potuto vedere senza passione l'orrenda serie degli oltraggi e delle violenze, alle quali l'imperatore si era lasciato trasportare, mosso dalla speranza di annichilare la libertà dei Polacchi sotto il pretesto di mantenerla.

Carlo Emanuele di Sardegna, come se avesse molto in cale le elezioni popolari, si mostrava dal grembo dell' Alpi assai geloso della libertà della Polonia, e la sua voce alzava dicendo: essere lui strettamente unito e d'amicizia e di sangue col re di Francia; avere, come lui, sentito con grandissimo dolore le dichiarazioni ingiuriose, i maneggi odiosi, e le violenze di fatto, colle quali l'imperatore, molestando con disegno espresso il re Cristianissimo, si era sforzato di serrare la strada ad un principe, cui egli ed amava e proteggeva, e tanto era della corona meritevole che nè le insinuazioni, nè le minacce, nè le ostilità erano valse, perchè per gli unanimi voti della nazione Polacca non restasse eletto; dalla ingiusta ed ingiuriosa condotta dell' imperatore essere stata offesa la persona del re Stanislao, offesa la dignità della Francia, offesa la constituzione della Polonia; vedersi nell' indegno spettacolo un gran re insultato ed una nazione oppressa per non avere voluto rinunziare alla sua libertà; lui non potere non commuoversene, non potere non far suo l'oltraggio fatto all' alto suo amico e parente, lui non potere non vendicare la libertà delle nazioni manomessa in quella della Polonia; quelle armi, cui impugnava, non essere private armi del Piemonte, ma armi pubbliche di tutta l'Europa.

L'imperatore dal canto suo si fece intendere e protestò in cospetto dell' Europa o per bocca propria, o per quella de'suoi difensori, che non oppressore, ma protettore e vindice egli era della libertà della Polonia; che ne era anzi il mallevadore; che non aveva imitato quelli, che un solo candidato, come se spegnere ogni libertà di voti volessero, imposto avevano; che nissun mezzo aveva posto in opera, per dar favore al duca di Sassonia, che offendere potesse la libera elezione; che veniva accusato dai colpevoli della colpa loro; che non mai egli si era impegnato a dare l'esclusione per la via dell' armi a Stanislao, caso che fosse liberamente, e con l'unanimità dei voti eletto; che l'entrata dei Moscoviti in Polonia non era una irruzione, e che non era stata da lui a verun modo sollecitata; che quanto alle truppe Austriache mandate in Silesia, egli era padrone ne' suoi stati creditari, e non aveva a render conto nessuno a nessuno delle mosse de' suoi soldati: che la sua rettitudine conosciuta da tutti non doveva lasciar dubbio, che il fine suo non fosse legittimo e giusto; che l'elezione della persona, la quale reggere doveva la Polonia molto importava all' imperatore, mentre egli era informato di certi maneggi, che si formavano a Costantinopoli da quelli stessi, che ora fingevano di avere tanto a cuore la tranquillità dell' Europa per turbarla, ed il presente assetto scompigliare; che il volere spingere la Turchia contro la cristianità, come si sapeva di certo essersi voluto fare, non si chiamava concorrere all' osservazione dei trattati; che però era giusto di fare intelligenza con coloro, i quali avevano interesse ad isventare così perniziosi disegni; che se l'imperatore Giuseppe aveva riconosciuto Stanislao come re di Polonia, la Francia aveva medesimamente riconosciuto la medesima qualità in Augusto prima della sua morte, nè aveva avuto la presunzione, per non riconoscerlo, di mettere in campo il carattere regio di Stanislao; che molto mancava, che si fosse udita nell'ultima elezione la voce universale in favore di Stanislao, poichè vi furono dei contrari a molte migliaja, i quali in quei dì medesimi rendevano pubblica testimonianza agli occhi dell' universo delle loro proteste contro il candidato della Francia; che finalmente, poichè gli alleati si difilavano senza niuna giusta ragione contra di lui, egli avrebbe atteso a difendersi sperando, che la fedeltà de'suoi popoli, il valore de suoi soldati, e l'assistenza del Dio protettore della giustizia l'avrebbero prosperato in una guerra, di cui a niun modo era stato provocatore.

Le ferite seguitarono le parole. I Francesi, che già in grosso numero si erano alloggiati nel Delfinato si calarono dalle Alpi pei passi del Cenisio, del Ginevra, e di Barcellonetta. Venuti in Piemonte sotto guida del marchese di Coigny e del duca d'Harcourt, si avviarono sollecitamente verso le frontiere del Milanese, dove già erano concorsi i Piemontesi sotto il governo del maresciallo Rhebinder e del marchese d'Aix, generale di cavalleria. Francesi e Piemontesi ascendevano al numero convenuto nel trattato. Fecero capo grosso principalmente a Vercelli ed a Mortara, donde partirono per andare ad oste contro Vigevano. Già era giunto al campo il re Carlo Emanuele co' suoi due ministri Ormea e Bogino, e presto vi si aspettava il vecchio maresciallo Villars, che con incredibile sua contentezza era stato preposto alla guerra d'Italia, con obbligo però di conformarsi alla volontà del re di Sardegna.

Consimili erano i disegni di Francia e di Sardegna, ma per cagioni diverse. Carlo Emanuele, che sommo desiderio aveva di possedere finalmente il Milanese. tante volte promesso e tante volte sfuggito alla sua casa, era in ciò tutto intento, che si procedesse con ogni celerità avanti, non solamente per non dar tempo al nemico di provvedersi, ma ancora perchè gli pareva, che il possedere per guerra fosse la miglior condizione per possedere per pace. I generali di Francia, avutone intenzione dalla corte, al medesimo scopo miravano. Villars quando prima si era trattato nei consigli del re della guerra Italica, e poscia già in sul partire essendo, era andato dimostrando, quanto importasse il camminare avanti con celerità. Nè vano era, nè senza fondamento il suo pensiero; imperciocchè l'imperatore, siccome ragionava, non avrebbe mancato a se medesimo con mandare in Italia forze tali che contrastar potessero con

quelle dei confederati per la conquista del Milanese; che se le sorti rimanessero dubbie, o che solamente si penasse al conquistare, era da temersi, che il re di Sardegna, al quale certamente l'Austria farebbe partiti larghi, non desse la volta sotto, e la Francia ad un bel bisogno abbandonasse; che niuna cosa più pericolosa egli vedeva, che il dipendere da un principe, il quale ti può privare della facoltà del pascerti, per essere padrone delle piazze, delle strade, delle vettovaglie; che tale dipendenza sarebbe svanita, e l'esercito di Francia in sicuro stato posto, per quanto le spalle concerneva, quando sulle rive del Mincio pervenuto fosse. Così l'uno pel desiderio di diventar possessore di un ricco e bel paese, l'altro per motivo di sicurezza la medesima cosa volevano.

Cesse facilmente Vigevano alle armi confederate, abbandonato essendo da'suoi difensori. Per ordine del re il marchese di Caraglio investì Novara, il conte della Perosa Tortona. Il re aveva l'animo a Pavìa, sospettando, che essendo munita di castello, e con una grossa banda di soldati per difenderla, fosse per fare qualche contrasto; nè gli pareva conforme alla prudenza il correre contro Milano, se Pavìa in mano degli avversarj rimanesse. Ma la fortuna gli si scopriva più prospera di quanto aveva stimato. Tanto era stato, non già il timore, ma la circonspezione del Daun che non potendo contrastare grosso, non volle mettersi a pericolo di essere vinto spicciolato. I Tedeschi, lasciata Pavìa, si ritirarono a Pizzighettone ed a Mantova. Vennero i deputati della città

al campo regio, offerendola e raccomandandola. Sul principiar di novembre i confederati l'occuparono, ed attraversatola di nottetempo ai lumi accesi dai cittadini per ordine dei soldateschi padroni, si accamparono dall' altra parte in atto minaccevole di correre contra Milano. La fortuna arrideva ancora più a Carlo Emanuele, Vennero a trovarlo al medesimo campo di Vigevano i deputati di Milano, recando, che secondo l'antico suo costume di darsi a chi avesse passato il Ticino, subito dopo il passo gli si sarebbe dato. Il Ticino varcossi; Coigny, contentissimo della spedizione, così ordinando il re, andò a Milano, e vi entrò la notte dei tre di novembre, poco lieta celebrazione, fra tanto fracasso d'uomini e d'armi, della vigilia di San Carlo. Subito prese le strade, che portavano al castello, in cui gli Alemanni retti dal marchese Visconti, pruovato guerriero, facevano le viste di volersi difendere. Rovinava in fretta l'imperio d' Austria nel grasso ducato, cui la cupidigia e le rapine altrui già tante volte esercitate non avevano potuto fare nè sterile, nè deserto. Coigny prese Lodi, Harcourt Cremona : le bandiere Austriache solamente sventolavano sulle creste di Pizzighettone, Mantova, e castello di Milano.

Andossi a campo a Pizzighettone, piazza importante per la sua fortezza e per essere a cavallo dell' Adda. Dividesi in due parti, l'una chiamata Gera giace sulla destra del fiume, quasi sobborgo della città, la quale sorgendo sulla sinistra, porta specialmente il nome di Pizzighettone. Dall' una all' altra

parte si va per un ponte. Gli rendomo fortezza i baloardi, da cui ambe le parti sono circondate, e le acque, di cui il paese abbonda. E veramente il governatore principe di Lobcowitz le aveva introdotte, con empire non solo i fossi della fortezza, ma ancora i luoghi circonvicini, per dove potevano venire gli approcci. Aveva oltre a ciò fatto tagliare tutti gli alberi all'intorno, nè nium mezzo, che utile fosse al difendersi, trascurava.

Venne il re Carlo, posesi a San Maleto, luogo poco distante all'ingiù del fiume, ed investì il sobborgo di Gera. Non così testo era arrivato che mandò un trombetto al comandante, che era un Irlandese per nome Larristong, con ordine di dirgli, che se volesse meritarsi la sua grazia, dovesse arrendersi prima dell'arrivo dell'artiglierie, peichè sarebbe costretto allora di farlo per forza. L'Irlandese diè per risposta al messo, che non sapeva ciò, che il tenesse, che non lo facesse impiccare per essergli venuto avanti con una commissione tanto impertimente. Andasse pur via e presto, e da parte sua recasse al re, che facesse pur venire le artiglierie, quando volesse; che anch' egli ne aveva, e farebbe il dover suo da franco e fedel soldato.

Il maresciallo di Villars arrivò in questo mentre al campo. Furono liete ed enorevoli le accoglienze, ma i cuori non scevri da sospetti. Villars temeva la volubilità della casa di Savoja, Carlo Emanuele temeva le cupidità e la possanza dei Borboni; vi era anche nell' unione dei due personaggi un'altra gelosìa, per-

chè il più vecchio, il più esperto, ed il più famoso in guerra doveva obbedire all'altro, che quantunque il regio nome portasse in fronte, tuttavia nè per fama, nè per pratica delle cose militari, non poteva paragonarsi giustamente a colui, che era in obbligo di obbedirgli. La dignità di Carlo tenzonava col sentimento di se medesimo nel capo del valoroso Francese, il quale, se valoroso era, era ancora superbo, e male sopportava, che altri sopra di lui stesse, e gli comandasse. Queste cose nuocevano alle deliberazioni.

Un grave dissentire sorse sul bel principio, e chi mi ha letto, comprenderà facilmente il perchè. Il re voleva avere Pizzighettone prima d'inoltrarsi nel paese; Villars instava perchè si andasse avanti, tenendo però la piazza cinta di largo assedio. Dimostrava, colla necessità di guadagnar paese, la difficoltà dell'oppugnazione, la stagione avversa (correva il mese di novembre) e soggetta alle piogge, i terreni d'ogn' intorno pantanosi, e perciò malagevoli alle trincee, il pericolo, che crescendo l'acque per le piogge, non solamente la piazza non si potesse espugnare, ma eziandio che le artiglierie rintanate non si potessero più via trasportare, e cadessero in potere del nemico. Il maresciallo Rhebinder, che per esser vecchio aveva vedute molte guerre anch'esso, ed assisteva alle consulte, secondava il parere del Villars. Era il suo sentire di gran peso sugli ascoltanti, perchè conosceva bene la piazza, avendola conquistata, con cacciarne i Francesi, nel 1706. Ma il re nella sua opinione perseverando, volle, che la piazza si sforzasse senza aspettare altro tempo, e siccome la suprema autorità pel governo della guerra risiedeva in lui, così ne fu presa la deliberazione. Spiacque al re la contraddizione di Rhebinder, il quale siccome vecchio e soldato, tenace nel proposito, e molto fastidioso nell' opporsi era, e lo mandò dietro il campo a Pinerolo, punizione grave per uomo di guerra in tempo di guerra. Poi lo lasciò stare in Torino.

I confederati si misero intorno a Gera. Il re sollecitava ardentissimamente le opere; perciocchè il consiglio di sforzare Pizzighettone in quel tempo essendo stato suo, con tutti i nervi si affaticava, affinchè non riuscisse vano. I guastatori cominciarono i lavori: disegnavano di oltrarsi per via di trincee e di fossi, a destra contro il bastione di Bassano e la porta grande, a sinistra contro il bastione di Sant' Antonio, e la mezzaluna, che sul suo lato destro lo francheggia. Nel promuovere le opere succedevano tra assedianti ed assediati frequenti scontri, in cui le due parti combattevano valorosamente. Carlo Emanuele per dare norma ai lavori, ed animo ai lavoratori ed ai combattenti, metteva spesso a ripentaglio la vita, non senza grande contentezza dei soldati, massime dei Francesi, che più dalla audacia che dalla perizia giudicano dei loro generali. Ai ventitrè massimamente attaccandosi la battaglia per prendere o conservare la strada coperta, il re fu presente nel fatto, e per le trincee trascorrendo ad animare i suoi,

mentre il nemico da'suoi luoghi sicuri con spessissimi colpi fulminava, corse pericolo di restare ucciso: un suo paggio, un ajutante di campo e due altri ufficiali, trafitti, mentre a canto a lui combattevano, videro l'ultima fine. Villars, che ciò vedeva, gridava a Carlo, che si tirasse indietro, che gli altri doveano combattere per lui, non egli per gli altri; soccorresse solamente col senno, ma la mano e la spada à chi le doveva maneggiare, lasciasse. Ma non dava ascolto. perchè l'impeto, che signoreggia gli animi nelle battaglie, ed il valore tenace, quando si accende in una mente pigra, più valevano che la prudenza. Superossi la strada coperta, si sollecitò la perfezione delle opere, si piantarono le batterie, s'intendeva a breccia, fu ai ventotto aperta nella contrascarpa a dritta, già si scendeva nel fosso, e l'assalto diveniva praticabile. Il governatore battè la chiamata, vennesi in. sul parlamentare; il re, accompagnato dal Villars, scese nelle trincee per udire che cosa i mandatari del governatore recassero. Domandarono facoltà di uscire da Gera onorevolmente a modo di guerra, e divieto dall'attaccar Pizzighettone da quella parte, affinchè l'oppugnazione potesse farsi solamente sulla sinistra del finme. Gli assediati sapevano, che certi cavalieri innalzati nella Gera dominavano la città, e l'avrebbero potuta, tirando di sopra capo, batterla a soqquadro. Del primo intento furono soddisfatti, del secondo no. Per conciarsi su di questo punto convennero di una tregua di due giorni per dar tempo al governatore di mandare a Mantova consultando

col principe di Wirtemberg, allora generalissimo delle forze Austriache, che cosa fosse da farsi. Arrivò risposta, che se non fosse soccorso, desse la piazza ai sedici di decembre. Non piacque. Pattuirono, che se prima degli otto non si ricevesse soccorso, la piazza si darebbe. Uscirono i vinti, onorati convenevolmente dai vincitori, e menando con se due cannoni con due mortaj; a Mantova condussero i passi.

A questi di il castello di Milano battuto furiosamente dalle artiglierie, si arrendette, ancorchè dentro il Visconti avesse fatto tutto ciò, che da prode ed esperto guerriero fare si poteva. Uscirono i vinti per andare a Mantova con bandiere al vento, con sei carri coperti, con sei pezzi di cannone, con due mortaj, onorati patti conceduti a chi gli meritava.

In progresso e senza molto indugiare capitolarono la resa Novara, Tortona, Lecco, Trezzo, Arona ed il forte di Fuentes. Tutto il Milanese inondato dalle armi regie, Mantova sola si reggeva ancora con l'imperio d'Austria. Non pochi Milanesi, massime i più ricchi, o per serbar fede al padrone antico, o per fuggire i romori di guerra si erano assentati, nei vicini o più lontani paesi ricoverandosi. Carlo Emanuele, che già stimava il Milanese suo, mandò fuora bando, che chi era uscito tornasse, e chi non tornasse, fosse dichiarato ribelle, ed avessesi i beni posti al fisco. Così i Milanesi si trovavano senza colpa loro nelle morse, e l'andare come il venire era loro fatale. Il re cominciò ad intitolarsi duca di Milano, gratissimo suono alle sue orecchie. L'esercito confederato andò a porsi

sulle rive dell'Oglio per dar impedimento agli Austriaci, che già ingrossati romoreggiavano nel Tirolo, se avessero voluto calarsi per tentare già sin d'allora qualche impresa d'importanza. Per tale modo passò la stagione vernale nelle stanze. In questo mezzo tempo gli Austriaci, scesi in grosso numero dalle montagne del Tirolo, e guidati dal Mercy avevano preso campo in prossimità di Mantova, cui difendevano, e da cui erano difesi.

Al tempo nuovo la guerra viva e meglio contrastata doveva esercitarsi. Sebbene il generale Austriaco non avesse forze da conguagliarsi pel numero con quelle dei confederati, ardeva ciò nondimeno di desiderio, siccome quegli che ardito capitano era, di venire presto alle mani per ricompensare con una subita vittoria le tante perdite fatte nell'anno precedente. Dal canto degli alleati si stava sulle deliberazioni per sapere come e verso qual parte si dovessero usare le armi. A questo passo rinacquero le antiche discrepanze tra il re di Sardegna ed il Villars. Il maresciallo, che già se ne viveva con molto cruccio, perchè il re non aveva voluto abbracciare il partito posto da lui di correre ai passi delle montagne per vietare ai Tedeschi lo sboccare al piano, confortava, non senza aspre e superbe parole, che, poichè per gli errori corsi il nemico aveva guadagnato le campagne piane, almeno con baldanzosa fronte e presti passi si andasse ad urtarlo. Nè dubbio alcuno nutriva della vittoria, sì pel valore dei soldati, come pel loro numero preponderante sugli Alemanni. Sconfitto l'e-

sercito dell'avversario, le paludi e le forti mura non avrebbero tanto assicurato Mantova, ch'ella non fosse per cadere presto in potestà dei due re. Ma Carlo Emanuele, contento alla conquista del Milanese, non consentiva di rimettere in pericolo ciò, che di già possedeva, e sosteneva la sentenza, che, occupati i luoghi più comodi al difendersi, e fortificati i più deboli, si attendesse solamente a rimbeccare l'inimico, se volesse venire al cimento. Il partito posto dal re prevalse nella consulta anche per adesione dei generali Francesi, i quali non tenevano più il maresciallo in quel conto, in cui l'avevano avuto altra volta, sì perchè troppo superbo lo sperimentavano, sì perchè dava troppo la briglia in sul collo ai soldati pel sacco, sì finalmente perchè dal gridare, dall'adirarsi, dal comandare in diverse ore diversamente, pareva loro, ch' egli fosse rimbambito, e per vecchiezza vaneggiasse. Quindi nacquero i rimproveri reciproci e i timidi consigli, peste vera e fatale nei campi. Lo stesso maresciallo indispettito attendeva debolmente alle difese, e poichè non gli era stato dato di offendere, faceva meno che difendersi. Queste cose andavano a seconda del re di Sardegna, il quale non aveva più timore, che qualche disastroso fatto i suoi disegni mandasse in ruina, e poco dubbio teneva di essere sorpreso dal nemico, atteso che se il maresciallo dormiva, non dormiva già egli.

Seguitò un volteggiarsi di soldati, un andare e venire degli uni e degli altri ora di quà ora di là, dal Po, dall' Oglio, dal Panaro, dalla Lenza, dal Crostolo, vaganti passi, ch'io non mi starò a descrivere per non generar tedio nel lettore. Solo dirò, che essendo il re ed il maresciallo, mentre viaggiavano di conserva, incappati in un agguato di Tedeschi dalla parte di Martinara, poco mancò, che non fossero presi, e sarebbero stati, poichè le guardie del corpo del re, assai timidamente comportandosi, si erano fuggite, se essi stessi cacciando mano alle spade, ed ajutati dalla piccola scorta, che loro restava, non si fossero con estremo valore aperta la via allo scampo tra mezzo ai cavalleggieri d'Austria, che già vicino vicino le persone loro toccavano.

Un altro fatto accennerò, e fu, che i Francesi assaliti nel castello di Colorno, quantunque in numero poco oltre dei quattrocento solamente si trovassero, vi fecero una brava difesa contro quattromila Austriaci: perdettero però il castello, che fu poscia ricuperato. La somma delle cose si ridusse sulle rive della Parma, dove i due nemici doveano confliggere insieme in una campale battaglia. Il re non vi fu presente, trasferitosi a Torino per visitar la regina inferma. Partendo confortò Coigny, recentemente creato maresciallo di Francia, ad evitare i cimenti grossi, ad attendere al difendersi, non all'offendere. Ma la fortuna addusse un gran caso, e gli avvertimenti di Carlo Emanuele restarono da lei superati.

Poco innanzi agli accidenti in ultimo luogo raccontati Villars se n' era dal campo, quando ancora il re vi dimorava, partito per fare ritorno in Francia. Carlo, anzi tutti i generali sentirono contentezza della

sua partenza, poscia che il vagabondo suo pensiero, ed il fare fastidioso, frutto dell'età oggimai decrepita, davano noja a tutti, non degna fine di così gran guerriero. Narrano, che nell'atto di accommiatarsi dal re, gli esprimesse il cordoglio, che pruovava di non aver conservato la sua buona grazia. Al che, continuano narrando, il re non diede altra risposta se non questa: Signor maresciallo, vi auguro buon viaggio. Dura e scortese risposta, se fu vera, trattandosi di un uomo ottuagenario, glorioso per tanti fatti, constituito in alta dignità, e che se più non era quel, che era stato, colpa non era già di lui, ma della inesorabile natura, che i più forti, come i più deboli, e così i re come i marescialli doma e prosterne. Villars non vide più la Francia da lui salvata, non respirò più l'aere patrio; perocchè giunto a Torino, dov'era nato, il suo male si aggravò talmente, che in età di ottantadue anni ai diciassette di giugno vi morì. Alcuni, anzi molti scrivono e scrissero, che desse l'ultimo respiro nella camera stessa, nella quale aveva avuto, quasi un secolo avanti, il primo; ma da altri, e credo con più ragione, ciò è recato in dubbio.

Ad altra scena ora ho da volgere il mio geniale stile, prima che io racconti il sangue sparso sulle desolate rive della Parma. Un romore d'armi spaventava l'alta Italia, un altro adesso spaventerà la bassa. Roma stessa ne sentirà doglia per le soldatesche rapine di chi amico si chiamava, e portava sulle insegne impresso il nome di cattolico. La Spagna aveva lungamente negli scorsi trattati conteso al re di Sardegna

la possessione del Milanese, come se Parma e Toscana, già cedute l'una in fatto, l'altra in certa aspettativa, e le due Sicilie, alle quali aspirava, non le bastassero, e fosse necessario, che anche lo stato di Milano si avesse. La quale cosa, se accaduta fosse, l'Italia, non più col suo nome, ma con quello di Spagna si sarebbe dovuta chiamare. Tali erano gli smisurati concetti di quell' Elisabetta, discesa dal sangue di due Alessandri Farnesi, l'uno famoso papa, l'altro famoso capitano di guerra. Alberoni non era più in Ispagna, ma viveano in Elisabetta i suoi pensieri. Finalmente, veduto, che senza la cooperazione del re di Sardegna era vano sperare di esercitare felicemente la guerra in Italia, e contentandosi di ricevere per frutto dell' alleanza quelle estreme parti della penisola, delle quali niuna è più bella, nè più feconda, consentì a Savoja il possesso delle regioni bagnate dal Ticino e dall' Adda.

Nel mese di novembre del 1733 un grande apparecchio di navi, d'armi e d'armati partì dai porti di Spagna, e venne ad approdare alle spiagge della Toscana appartenenti a quella corona. Portava dodicimila soldati tra fanti e cavalli, ed il conte di Montemar, che con supremo comando gli doveva governare, sin che arrivasse don Carlo, al quale il re Filippo gli confidava per condurgli al conquisto del regno di Napoli. Cacciarne i Tedeschi voleva, come essi ne avevano cacciato gli Spagnuoli. I nuovi ospiti cominciarono a dare un saggio del bene, che volevano fare. Saccheggiarono pessimamente il paese della Miran-

dola, poscia la presero con rintegrare in quello stato il duca Pico, esclusone dagl' imperiali, e che allora militava ai soldi di Spagna. Diedero anche una mano di sacco al principato di Piombino, e se ne impossessarono. Non si può dire, che questo principato fosse o grande o ricco, perchè non era, ma tutti lo volevano, Tedeschi, Francesi, Spagnuoli, Toscani, Napolitani. Se i Piombinesi morti potessero parlare, credo, che le loro parole muoverebbono le lagrime. Finalmente conciarono alla meglio, cioè alla peggio il ducato di Massa e Carrara. L'inerme Roma gli aspettava; già era grido, che volessero indirizzarsi al regno. Il papa fece di tutto per preservarsi dalle loro rapine; ma non potè, come si dirà.

Don Carlo, chiamato dal re, suo padre, generalissimo dell' oste conquistatrice, essendo pervenuto all' età di diciott' anni, ed uscito perciò dalla minore, fece sapere con pubblico manifesto a' suoi sudditi di Parma e Piacenza, che egli aveva assunto legittimamente il governo, ed aggiunse, che i successori sarebbero e dovrebbero riputarsi maggiori al quattordecimo anno. La duchessa vedova Dorotea fu chiamata dal re Filippo reggente dello stato per tutto il tempo, che l'assenza del duca don Carlo durasse.

S' incamminavano verso il regno, prendendo il passo per lo stato ecclesiastico. Il papa, i suoi commissarj, i commissarj di don Carlo, il cardinale Belluga, Spagnuolo, molto si affaticarono, provvedendo a tempo le vettovaglie, e gli altri comodi militari, affinchè non succedessero violenze. Ma furono le

diligenze indarno. Pareva gran cosa a quei soldati soliti a scapricciarsi con le ruberie e con le libidini, che quivi per amore del papa non potessero fare ciò, che avevano fatto in Toscana, in Lunigiana e nel Modenese. Non si contentavano del bisognevole, volevano anche il superfluo, e guai a chi si peritava alle insolenze loro. Uniti rubavano nelle città, spartiti rubavano nelle campagne, e qualche altre pazzie facevano peggiori anche del rubare. Seppeselo Orvieto, che si trovò nelle peste per la sfrenatezza di costoro. Pareva, che questi Spagnuoli facessero a gara per pruovare al mondo, che fra i rubatori e sconciatori antichi e moderni (che sono tanti) dell' Italia, essi pel rubare e lo sconciare non erano da meno degli altri. Queste cose si facevano in presenza di un giovinotto, cui chiamavano figlio di Spagna. So ben io di chi il chiamassero figlio i danneggiati e gli svillaneggiati. Il papa sudò molto per fare, che passassero discosto da Roma. Infine, come Dio volle, per la via di Frosinone nel regno se n'andarono. Rimasero nello stato Romano i vestigi del furore Spagnuolo.

Don Carlo, come fu giunto a Civita Castellana, mandò bando, con cui spiegò la volontà del padre: che la sua reale anima era stata commossa dalle lamentevoli grida, che suscitato avevano gli eccessi, le violenze, le oppressioni e le tirannìe del governo Tedesco usate contro i popoli di Napoli e di Sicilia; ch'egli quei popoli aveva sempre amato con affetto paterno; che la compassione il muoveva a preferire

ad ogni altra impresa la cura di liberargli dalle angosce ed affanni presenti; che ciò tanto più volentieri faceva, quanto che eglino, prima che la mano della servitù si fosse aggravata sopra di loro, si erano dimostrati molto a' suoi desideri corrispondenti; che però non dubitava, che quanto avevano fatto in ossequio del governo presente, fatto l'avevano per forza, e per non esporsi al furore altrui. Le quali cose attentamente considerate, il re, e per missione di lui don Carlo pubblicava ed a tutti manifestava, reale intenzione e comandamento essere, che si mandassero in piena ed intiera dimenticanza i fatti passati, e che tutti i regnicoli di qualunque condizione fossero, o quale cosa avanti fatto avessero, fossero accettati in piena grazia del re, e di un salutifero perdono godessero. Volere inoltre il re e comandare, continuava dicendo don Carlo, che a tutti fossero conservati i privilegi; volere e comandare, che i popoli fossero liberati da qualunque imposizione, gravezza o tassa stabilita dalla sempre ingorda avidità del governo Tedesco, affinchè fosse palese a tutti, che non verun interesse, ma il solo motivo di liberare due così illustri regni, e così benemeriti della monarchìa l'avevano mosso ad impugnare le armi per discacciare chi gli tiranneggiava; volere finalmente e comandare, che se grazia alcuna o favore fosse stato ad alcuno dagli attuali possessori del paese conceduto, questo intendeva, che rato, fermo e stabile fosse.

Dette le lusinghevoli parole, si faceva avanti coll' armi. Intanto una grande sollevazione d'animi in ogni parte si manifestava. Oltre l'instabilità dei popoli, che e da natura proveniva, e dalle frequenti rivoluzioni e cambiamenti di padroni, cui avevano patito, il reggimento Austriaco era in odio all'universale, non tanto perchè più tirannico o più avaro fosse dell'antico governo di Spagna sotto i vicerè. che veramente non era, quantunque molto fosse, ma perchè il padrone presente è sempre il più odioso ai popoli scontenti, e la dimenticanza naturale all' uomo opera a favore del passato. Brevemente, alla fama dell'approssimarsi degli Spagnuoli con le speranze nuove sorsero molte popolari commozioni. Napoli stessa minacciava di dare la volta, e si vedeva, che niun' altra cosa tratteneva i cittadini dal prorompere, se non se la presenza delle armi Tedesche, massimamente di quelle, che custodivano i castelli, posti come freno a moderare quella immensa città, vivace, immaginosa e turbolenta. La mala contentezza si scopriva specialmente nei baroni, perciocchè la mano imperiale con la sferza dei vicerè non gli lasciava. troppo sbrigliati contra il popolo; ed inoltre dava loro noja la strettezza del procedere Tedesco paragonato con la magnificenza e fare grandioso degli Spagnuoli, a cui il loro proprio somigliava. Così per molte cagioni generative di dispetto e d'odio scrollavansi e dai nobili e dal popolo i fondamenti della signorìa Tedesca nel regno.

Come prima il conte Giulio Visconti vicerè, ebbe le novelle dell'approssimarsi del nemico, pensò ai mezzi di fermare, se ancora possibil fosse, quel pre-

cipizio. Poca speranza aveva, posciachè vedeva generalmente le popolazioni avverse, ed inoltre difettava di denaro e di soldati, che non in numero sufficiente sulle terre di Napoli albergavano. I Tedeschi pochi, i Napolitani in qualche maggior numero, ma di fede dubbia e vacillante. Tuttavia da quell' uomo valoroso ch' egli era, si deliberò di mostrar il viso alla fortuna, se non per vincere, almeno per perdere con onore. L' essersi il regno di Napoli e lo stato di Milano trovati sprovveduti in tanto bisogno, dimostra quanto i ministri dell'imperatore s'ingannassero delle future cose, e quanto troppo semplicemente facessero fondamento sulle inclinazioni pacifiche del cardinale di Fleury. Zizendorf, che con tanto calore stimolava alla guerra malgrado dei consigli contrari del principe Eugenio, che meglio se n'intendeva di lui, avrebbe almeno dovuto sapere accivirsi per farla. Visconti inviò parecchi reggimenti a San Germano per vietare da quella parte l'entrata al nemico, provvide di nuove munizioni Capua e Gaeta, tentò con promesse e lusinghe la gioventù ad ordinarsi in compagnie atte all'armi ed alle fazioni di guerra. Ottimi procacci erano questi, ma il seguente pessimo. Chiamò alle insegne con un perdono generale tutti i banditi e condannati per delitti, eccettuatone solamente i rei di maestà divina ed umana al primo capo, i falsatori di monete e quelli, che erano attualmente carcerati. Non so che soldati siano i birbanti, e come non sia vergognoso il chiamargli ad una professione onorata, ed al difendere una patria, che per quanto stà in loro, contaminata hanno, e di cui sono nemici. Domandò il donativo alla città di Napoli, e non l'ebbe: già gli spiriti di voglie nemiche erano impressionati. Spedì a Civitavecchia per mettergli in salvo gli archivj, e gli arredi più preziosi della corona; pose al fisco, e riunì al dominio regio i beni posseduti dalla casa Farnese; carcerò parecchi nobili sospetti.

Vani erano i provvedimenti, vane le lusinghe, vani i rigori. Il conte di Traun, che guardava i passi di San Germano, vedendo una forza superiore venirgli all' incontro, e l' inclinazione generale dei popoli contro all' Austria, si era tirato indietro per andarsi ad alloggiare tra Capua e Gaeta, pronto ad entrare in una di queste piazze, se le cose precipitassero di vantaggio. Si tumultuava da ogni parte in favore di Spagna. S'aggiunse a tutto ciò, che un' armata Spagnuola con buone truppe da esser messe a terra, dal golfo della Spezia partendo, era all' isola di Procida giunta, della quale non solamente s'insignorì, ma ancora di quella d'Ischia e di Pozzuolo. Così per mare, come per terra era Napoli chiamata a mutazione.

Il Visconti, sentiti tanti accidenti, che tutti portendevano ruina, non credendosi più sicuro a Napoli, se n'era partito con prendere il cammino verso la Puglia, e menar con seco circa quattromila uomini, metà fanti, metà cavalli. Quanto era nelle casse pubbliche portò via: sommava ad un denaro molto ben grosso. L'accompagnarono il principe Caraffa, gran maresciallo del regno, il principe Belmonte Pignatelli ed altri nobili di qualità, i quali, o amavano l'Austria, ò temevano la Spagna. Non così tosto passato era che i popoli se gli levavano alle spalle, il nome di Spagna chiamando. Mentre verso le coste dell'Adriatico torceva la via, s'aggiunsero a lui alcune squadre sbarcate sulle coste di Manfredonia. Sperava di essere a tempo, in forte e lontano luogo posandosi, ad aspettare i soccorsi, che dalla Germania, dalla Sicilia e da Trieste gli erano promessi. Ma gli vennero interrotti i pensieri dalla celerità del Montemar, capitano non pure esperto, quanto audace ed animoso; il quale caso sarà da noi raccontato, quando avremo messo nella memoria di chi legge le novità occorse nelle faccende civili, e nel viaggio, i titoli, la possanza e la dignità novella di Carlo.

Concorrevano i popoli con ardore grandissimo al nuovo signore, tosto che egli ebbe posto piede sulle terre del regno. A Monte Cassino gli furono fatte allegrezze sul suo felice arrivo: i soldati Napolitani, che portavano le aquile sui cappelli, depostele, inalberarono i gigli, ogni cosa inclinava a favore del novello stato. Non incontrando gli Spagnuoli ostacolo veruno per andar avanti, anzi portati, per così dire, sulle spalle delle popolazioni, arrivarono ad Aversa, città anticamente fondata dai primi Normanni, e distante dodici miglia da Napoli. Quivi vennero a far riverenza ed omaggio al vegnente signore il corpo municipale di Napoli, ed i mandati dai tribunali. Presentarongli le chiavi della metropoli, prestarono giuramento di fedeltà. Il duca di

Madalona, eletto del popolo, orando disse: La fedele Napoli giubilare in quel giorno, con tanto eccesso giubilare che le espressioni ne divenivano manche; Napoli con pari affetto amare Carlo con quanto aveva amato ed amava Filippo, suo glorioso padre; prendessene le presenti chiavi, e proteggessela; domandare la conservazione delle grazie e privilegi, anticamente conceduti dagli antichi regi possessori, nuovi ne aggiungesse. Se le narrate adulazioni non ricordano quell'altro prefetto di Buonaparte, il quale di Buonaparte appunto, quando si fece primo consolo, parlando, scrisse in una sua ejaculatoria pubblica: Dio fece Buonaparte, poi si riposò, non vaglia, e sia con Dio.

Don Carlo rispose grazioso, confermò i privilegi, mantenne nelle cariche i magistrati. Di una grazia da lui novellamente data molto si rallegraropo i Napolitani, e fu, che diede alla città il titolo di grandezza (credo di Spagna) della prima classe, e volle, che l'eletto del popolo ed i deputati, per essere investiti di tale qualità, in sua presenza si coprissero. Bel compenso certamente degli antichi e nuovi strazj! Pure se ne contentarono, e ne fecero gran festa. Montemar entrò in Napoli con bella pompa militare, conducendo con se seimila soldati. I castelli, privi d'appoggio e di speranza per essere le armi Austriache così lontane, subito si arrendettero. Molte munizioni e provvisioni così d'offesa, come di conservazione vennero in potestà del vincitore.

Domati i castelli, don Carlo fece la solenne entrata

in Napoli. Fu molto magnifica, eravi una folla innumerabile. Forti voci uscite da forti petti gridavano a gara: Viva don Carlo! viva Spagna! Io non so che mi dire di questi amori così subiti. Per principiare dalle cose divine, don Carlo andò con tutta la corte al convento di San Francesco di Paola, fuori di porta Capuana, ricevuto dai frati col baldacchino alla porta della chiesa. Quivi sopraggiunse la nobiltà a cavallo con gran corteggio e sontuosi abiti, sopraggiunsero eziandio i deputati del governo e della città. Con sì onorevole comitiva entrò in Napoli per la porta sopraddetta. Tutte le strade parate a festa con tappeti ed emblemi, le guardie urbane in abito, e schierate per fare ala contro la folla, ed onorare il glorioso rampollo di Spagna. Giunse alla chiesa metropolitana; il cardinale Francesco Pignatelli il ricevè alla porta col baldacchino e col capitolo; gli presentò la croce, don Carlo divotamente la baciò. Entrò, cantossi l'inno delle grazie, vide la liquefazione del sangue di San Gennaro, e regalò alla cassa delle sue reliquie un magnifico flore di diamanti e rubini incastonati in oro con bellissima apparenza. Salì a cavallo, si condusse al palazzo reale, gettò al popolo (gli autori scrivono alla plebe) una quantità prodigiosa di medaglie d'oro e d'argento coniate a posta per la solennità. Le acclamazioni sorgevano più vive. La sera a notte i soliti fuochi artificiati e le solite luminarie.

Le vicarie erano sempre spiaciute ai Napolitani, e certo con molto giusta ragione, sì per la dignità del

regno, che meritava un re a posta, sì per l'avarizia dei vicerè, che stando in carica solamente tre anni, badavano a fare, che andandosene non avessero più bisogno d'altro che di godere l'acquistato, bene o male che acquistato fosse. Parve a Filippo, posciachè parecchi figliuoli aveva, conveniente di dare a Napoli un re speciale e separato dalla corona di Spagna. Ciò contentava i popoli, ciò confermava l'imperio dei Borboni nell'estrema Italia, ciò dava minor sospetto ai principi della loro potenza. Tra le feste, i canti, i suoni, don Carlo, fatto venire un corriero a posta da Aranjuez, mise fuori un reale diploma del padre. Filippo, pel diploma, cedeva al suo figliuolo don Carlo tutte le sue ragioni sui regni di Napoli e di Sicilia, e lo dichiarava re e sovrano legittimo dei medesimi. Crebbero le allegrezze, si cantarono novelli inni di grazia nella reale chiesa di San Lorenzo, si prestarono i giuramenti. Al popolo si lasciò il carro, che nel paese chiamavano la cocagna, e che abbondava di molte belle e buone cose. Così i Napolitani con buona sorte loro furono liberati dal molesto governo dei vicerè, che pur troppo lungo tempo aveva durato.

Alle feste succedettero le grazie. Diessi libertà a non pochi carcerati, compensaronsi alla città le spese fatte pei soldati di Spagna, sminuissi il prezzo del pane, il re dava udienza ogni giorno con singolare affabilità, pranzava e cenava in pubblico; le quali cose, essendo egli giovane e di bell'aspetto, gli acquistavano i cuori. Ebbe particolar cura di soddisfare

alla nobiltà; perciocchè alla sua inclinazione favorevole principalmente egli restava obbligato della facilità della conquista. Conferì tutte le cariche ai grandi
e baroni, nominò i dodici vicarj o governatori delle
province e furono tutti o principi, o duchi o baroni
Napolitani: il popolo se ne stette col carro di cocagna e colle medagliuzze. La nobiltà contenta cassava
a furia dalle porte de' suoi palazzi l'arme imperiali,
ponendovi quelle di Spagna. Il nuovo re s' intitolò,
Carlo di Borbone, re di Napoli e di Sicilia, duca
di Parma e gran principe di Toscana. Assunse per
arma nel suo scudo i tre gigli d'oro di Francia, gli
sei d'azzurro della casa Farnese, e le sei pallottole
rosse dei Medici di Toscana.

Mentre con le grazie e con le pompe si allettavano gli aderenti, con certe giunte di giudici si spaventavano gli avversi. Fu creato un consiglio contro coloro, che ricusassero di sottomettersi al re Carlo. Il conte di Charni, soldato venuto col Montemar, ne fu eletto presidente; don Marcello Caraffa, reggente della vicaria, don Giannesi, segretario di giustizia, i consiglieri Andreossi e Crivelli; il giudice Fiore, don Francesco Sorrentri, avvocato fiscale, ne furono chiamati membri. Minacciavano confisca, carcere e qualche cosa di peggio a chi non obbedisse.

Per solidare la testè acquistața signoria, restava, che si vincesse la durezza del papa e l'ostaçolo delle armi Austriache ridottesi nella Puglia. Carlo supplicò Clemente, acciò fosse contento di donargli l'investitura del regno; promise che la chinea darebbe e gli scudi. Ma il vecchio Gorsini, a cui già erano venute a noja quelle rivoluzioni di Napoli, e poco si soddisfaceva della renitenza di quei re in certe cose spettanti alle ragioni pontificali, ed era memore delle recenti rapine ne'suoi stati, se ne stava alla ritrosa, nè si calava ai desideri dello Spagnuolo. Temeva eziandio dell' Austria, avendo la guerra, come si sa, di molte subite conversioni. Per onestare il rifiuto, si lasciava intendere, che sino a tanto che le cose fossero ferme per la pace fra i principi, egli voleva starsene di mezzo, nè inclinare con nissun atto piuttosto a questa parte che a quella.

Il Visconti co' suoi Austriaci, che sommavano al numero di circa ottomila, tre quarti di fanteria, uno di cavalleria, si era mosso da Bari, ed era venuto a piantare le sue tende non lungi da Bitonto, città di quella provincia. Disegnava di aspettarvi nuovi soccorsi, che gli si promettevano per la via del mare. Era massimamente voce, che fossero per arrivare presto da Trieste seimila Croati. Il luogo, che scelto aveva pel suo alloggiamento, era molto a proposito per difendersi, e mandare la guerra alla lunga, finchè con tutte le forze unite avventarsi contro l'inimico potesse. Fossi, macchie e muri a secco, tagliando ed ingombrando il terreno, ne rendevano l'accesso difficile e pericoloso. Finchè quella testa di Tedeschi non fosse disfatta, non erano in sicuro le sorti del regno. Infatti i popoli di quelle province assai penavano al riconoscere o fomentare la novella signoria. Montemar sapeva queste cose, e con la solita celerità volle rimediarvi. Non ignorava che il percuoter presto sui principi delle grandi mutazioni, cresce al doppio le forze, nè voleva lasciar andar oltre la fama di quell' esercito oppositore, nè dargli tempo d'ingrossare per ulteriori ajuti. Si mise in cammino per Bitonto, dove il nemico aveva preso le stanze, e fortificatele con tutti i modi, cui può somministrare la guerra improvvisa alla campagna.

Spagnuoli ed Austriaci si trovarono ben tosto rimpetto gli uni agli altri, e pronti ad avvisarsi. Gli Spagnuoli furono i primi ad ingaggiare la battaglia. Montemar, esaminando di lungi il campo nemico, si era accorto, che Visconti aveva schierato la maggior parte della cavalleria sulla sua destra verso Bitonto; laonde stimò bene per contrapporre cavalli a cavalli, di far mutar luogo alla cavalleria propria, dalla destra alla sinistra trasportandola. Si venne alle mani. La cavallerìa del Visconti, quasi tutta composta di gente raunaticcia del paese, non aspettato pure un primo colpo, villanamente si dipartì, dandosi a foga alla fuga, e trottando a tutta furia verso Bari. Nè valse per ritenerla dal vergognoso proposito il valore degli ufficiali Tedeschi, che la confortavano a fare miglior pruova di se medesima, e che perciò abbandonati da lei sul campo periglioso, si trovarono in pericolo di morte, e molti veramente morirono trafitti dalle armi nemiche. I fanti della mezza schiera imperiale combattendo animosamente, dimostrarono, che in loro era posto un egregio valore. Infatti risospinsero parecchie volte le guardie Vallone, uomini fortissimi,

che con molta furia gli avevano assaliti : queste guardie ne furono lacerate al sommo. Ma trovandosi nudati sul fianco per l'inaspettata fuga della cavalleria, e rinforzandosi loro addosso in questa parte la calca della cavalleria Spagnuola, che saltando con incredibile sveltezza ed impeto argini, fossi e muraglie, gli aveva percossi, cessero finalmente del campo, e sbarattati alle mura di Bitonto si raccolsero. La sinistra ala degli Austriaci si disperse fuggendo per le campagne. Venne avanti il Montemar, e sforzò i rifuggiti in Bitonto alla resa. Nè tralasciò di mandare i più veloci cavalli perseguitando il fuggente nemico. In ciò i suoi furono efficacemente ajutati dalla gente del paese: pochi scamparono, tutta quella oste venne al niente. Visconti, sfidatosi della sua fortuna, si salvò con pochi, la via dell' Aquila prendendo. Questa fu la battaglia di Bitonto, combattuta addì venticinque di maggio. Per lei Napoli diventò Borbonico in cambio di Austriaco.

Perchè la memoria del felice evento perdurasse nella mente degli uomini ad onore del capitano vincitore, il re creò Montemar duca di Bitonto con una pensione di cinquantamila ducati. La fortuna Spagnuola non vinse solamente per questa vittoria sui campi di Bitonto, ma anche in tutti gli altri luoghi, che ancora tenevano alzate al vento le bandiere d' Austria. Cessero Capua, Gaeta, Aquila, Pescara, Gallipoli, Brindisi ed altre piazze di minore importanza. Napoli, massimamente la corte di tutta allegrezza esultò. Quando Montemar vi comparve, i

festeggiamenti del popolo, e le carezze del re montarono al colmo.

· La vittoria cresce le voglie, e dà più mezzi di contentarle. Pareva ai conquistatori, che Napoli fosse manchevole, se non vi si aggiungeva la Sicilia. Si allestivano a Napoli ed a Barcellona le flotte, che dovevano portare nell'isola le armi e la fortuna di Spagna. Era la stagione giunta al mese d'agosto, quando arrivato con prospero vento l'apparecchio marittimo di Barcellona, partivano da Napoli più di trecento bastimenti, pieni delle provvisioni necessarie con ventimila uomini d'arme, ciò erano diciottomila fanti e duemila cavalli atti a sbarcarsi sulle spiagge Siciliane. Avevano fatto il pensiero, tosto che avessero guadagnato il largo di spartirsi in due parti, l'una per andare sopra Palermo, l'altra sopra Messina. Questo era uno dei più grossi armamenti, che per mare si fosse veduto da lungo tempo indietro.

Non erano nell' isola più di seimila soldati Tedeschi e coi popoli avversi di sorte che non era da dubitare, che all' apparire dell' armata Spagnuola si levassero da ogni banda in arme ed a romore. Vi era bene a governare la Sicilia con maggioranza alla guerra, il principe di Lobcowitz, guerriero compitissimo; ma nè forze soldatesche aveva, nè amore di popoli. I Siciliani, prevedendo la ruina d' Austria ed il ritorno di Spagna, ed a nuove cose incominciando a pensare, avevano mandato deputati al re, se medesimi e l' isola e tutte le facoltà loro offerendogli. Il generale Austriaco alla salute sua partito pigliando, abbandonato Palermo, e gli altri luoghi meno forti, si era ristretto in Messina, Siracusa e Trapani. Egli stesso personalmente andò a porsi a Messina, città importante per grado, per luogo, per fortezza. Ma vano era ogni consiglio, i fati giravano contrarj. Il duca di Bitonto, che conduceva lo sforzo Spagnuolo, ed era creato vicerè di Sicilia, sbarcò con una grossa parte delle genti a Solanto. Di stormo in istormo si mossero le campagne, le terre più quiete si levarono anch'esse, e tutte insieme si misero all' ordine per riconoscere ed inchinare il nuovo regno: la rivoluzione non poteva essere più generale, ed in cura a tutti. Palermo per mezzo del suo senato andò incontro al Bitonto, e fra le grida, e fra le allegrezze il condusse con tutti i suoi soldati nella città.

Quella parte della flotta, che alla via di Messina si era voltata, pigliò terra alla torre del Faro, posta per uso di fanale all' entrata dello stretto là dov' esso precisamente si trova più angusto. Le truppe sbarcate in questo luogo obbedivano al freno del conte di Marcillac. Fece Lobcowitz in Messina onoratissima resistenza, ritiratosi prima dalla città nei due bastioni di San Biagio e di Santa Caterina, poi incalzando sempre più il nemico, dai due bastioni nella cittadella. Più lungo tempo avrebbe ostato, se altro nemico non avesse avuto che le armi di Marcillac; ma la fame il premeva, provvisioni bastanti non avendo per vivere. La sostenne assai tempo; poi crescendo sempre più la strettezza della vettovaglia, e moltiplicandosi un giorno più che l'altro le malattie e le

morti nel presidio, cesse al destino ai venticinque di marzo del 1735, e diede con patti onorevoli la piazza, obbligatosi il vincitore a somministrar navi pel trasporto della guernigione a Trieste.

I difensori di Siracusa e di Trapani, accordandosi colla necessità, si arrendettero ancor essi. Così l'isola quasi per consenso universale, e senza che vi si spargesse molto sangue, o grande mortalità vi si facesse, si adattò alla nuova padronanza, e rimase in signoria di Spagna. Vennevi il re Carlo, approdò sulle rive di Messina, un romore di feste sorsevi grandissimo, e le promesse, e le protestazioni di fede, e i giuramenti non furono pochi; lieto principio di un dominio, che era per durare più tempo dei precedenti.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMO.

## LIBRO QUARANTESIMOPRIMO.

## SOMMARIO.

Segue la materia delle battaglie in Italia. Grossissimo conflitto di Parma tra gli Austriaci da una parte, i Francesi ed i Piemontesi dall' altra, quelli governati dal Mercy, questi dal Coigny. Il primo vi muore di ferita, ed i suoi si ritirano, ma molto bene ordinati. Konigsek, nuovo generale Austriaco, fa una fazione notturna sopra gli alleati sulle rive della Secchia con non poco danno loro, stantechè male si guardavano. Fariosissima battaglia di Guastalla tra Konigsek da un lato, e Carlo Emanuele di Sardegna, Coigny e Broglio dall' altro: il primo è costretto a tirarsi indietro dopo avere molto patito nel fatto d'armi; ma ordinatamente e minaccioso si ritira. Dopo altre botte non poco sanguinose, finalmente i potentati si acconciano; pel quale accordo due transvasazioni di popoli furono stipulate, i Lorenesi diventano Francesi, ed i Toscani Lorenesi; il re di Sardegna acquista nuovi distretti di verso il Milanese. Giangastone ha bel lamentarsi del nuovo destino dato alla Toscana, e' bisogna, ch' egli abbia pazienza. Infatti, seguita poco dopo la sua morte, si estingue in lui la famiglia sovrana de' Medici, ed i principi di Lorena, sposatosi il duca Francesco con Maria Teresa, ultimo rampollo della casa Austriaca, vanno a regnare in Toscana. Considerazioni sopra il governo de' Medici. Prudenza ed opere egregie di Carlo Emanuele di Sardegna. Acconcia le antiche controversie con la santa sede. Morte di papa Clemente, ed elezione di Benedetto XIV, e sue lodi. Carlo Emanuele purga la Sardegna dai ladri ed assassini, mandando loro addosso il marchese di Rivarolo, uomo terribile. Colonia d'Africani accolta con favore e privilegi in San Pietro di Sardegna.

MENTRE per la fortuna propizia gli Spagnuoli s' im-

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1734. 307 possessavano del regno di Napoli, lasciando i loro alleati alle strette e nei pericoli sulle rive della Secchia e del Po, questi con tutti gli sforzi, e con molta fatica e sangue s' ingegnavano di conservare alla Spagna il ducato di Parma e Piacenza, contro il quale gli Austriaci dirizzavano con incredibile vigore le loro armi. Il generalissimo Mercy aveva concetto il pensiero di rompere del tutto gli avversari sulla destra del Po, di cacciargli sulla sinistra, e di recare in suo potere Parma e Piacenza, persuadendosi, che quando le sue insegne si fossero vedute sul Tortonese e l'Alessandrino, i Francesi e Piemontesi sarebbero stati costretti a ritirarsi indietro dal Milanese. Ad ogni modo egli avrebbe acquistato nel Parmigiano un paese fertile e grasso per pascere le genti, e nel medesimo tempo tenuto il nemico lontano da Mantova. Si fece adunque avanti, a ciò disposto, che in un gran conflitto il destino dell'Italia sulle rive della Parma si giudicasse. Passò la Parma a Porporano, ed occupato il paese tra questo fiume e la Bagonza, si accampò distendendo l'esercito da Albari ad Antoniano. Disegnava, la Bagonza varcando, di assaltare sul fianco l'esercito nemico, e separarlo, ficcandosi di mezzo, dalla città capitale del ducato. La quale cosa come fu intesa dal maresciallo di Coigny, a cui, dopo la partenza del re di Sardegna dal campo, era rimasto il governo supremo della guerra, si approssimò alla città, dove già teneva presidio, per guisa che la sua ala sinistra le mura di lei toccava, e da esse veniva assicurata. Gl'imperiali si fecero avanti: ne

seguì il di ventinove di giugno un fatto d'armi grossissimo, ed assai famoso nelle storie sotto il nome di battaglia di Parma.

Vassi da Parma a Piacenza per un largo stradone, il quale vicino alla prima in dritta linea per un mezzo miglio e forse più procedendo, ha dai due lati fossi profondi e siepi di qualche altezza. Sulla dritta di questo stradone stavano i Francesi e Piemontesi, sulla sinistra gli Austriaci. A poca distanza della città correva una gora, cui chiamavano Burattore, la quale unitasi ad un' altra per nome Viacava in una sola corrente, traversava lo stradone sotto un ponte, e traversatolo, e dato le mosse ad un mulino ivi vicino, se n'andava per la china verso il Po le sue acque portando. La Viacava si sporgeva in gomito all' infuora a trecento o quattrocento passi prima di arrivare allo stradone. A trecento passi del sopraddetto mulino verso destra procedendo, sorgevano tre cascine chiamate della Crocetta, una sulla sinistra dello stradone, nominata Mombriari, l'altre due sulla destra. e l'una e le altre poste sul ciglione stesso dello stradone. Rimpetto a queste cascine imbocca nello stradone una strada, che viene da Cremona, e prima d'imboccare passa per terreni bassi, fondi ed ingombri da una parte e dall' altra di boscaglie.

Come prima Coigny ebbe avviso dell'approssimarsi del nemico, che colla destra sua punta costeggiava la Viacava, colla sinistra se ne giva radendo il cammino detto della Vallera, e tra l'una e l'altro grosso e bene ordinato marciava, mise le sue genti in ordi-

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1734. nanza in quel modo, che stimò più convenirsi per sostenere l'urto delle truppe Cesaree. Una forte mano di granatieri pose nei terreni bassi là dove la strada di Cremona metteva nello stradone, ed un'altra mano ancor più grossa, pure di granatieri, nelle tre cascine alloggiò, massimamente in quella di Mombriari, la quale, come situata sulla sinistra dello stradone all'incontro del nemico, che veniva, aveva maggiore importanza delle altre: questa munì di vantaggio con cinque pezzi d'artiglieria. Effettivamente in lei si gareggiò principalmente della vittoria. Quest' erano le sicurezze, che Coigny aveva procurato alla sua destra. Colla sinistra si appoggiava alle mura di Parma. Nel mezzo, cioè tra il Burattore e Parma, pure sulla destra dello stradone, aveva ordinato le altre fanterie in tre file, le due prime di Francesi, la terza di Piemontesi, ed una di cavalleria più indietro. Questa parte della schiera dei confederati aveva l'adito aperto verso la destra per un ponte estemporaneo fatto sulla gora, ma non abbastanza largo, onde la comunicazione libera e bene spedita essere potesse.

Non così tosto l'esercito imperiale pervenne sul campo, dove doveva prendere battaglia, spartissi con mirabile prestezza ed ordine in parecchie colonne, queste di fanteria, quelle di cavalleria, oltre due squadre, una di granatieri fanti, l'altra di corazze e granatieri a cavallo, quella avanti e questa dietro, che il mezzo di tutta l'ordinanza occupando si difilavano per la diritta all'incontro di Mombriari. Quattro

erano le colonne Austriache di fanti, nelle quali stava il principale momento della zuffa, stante che la cavalleria, così da una parte come dall'altra pei luoghi impacciati da siepi, fossi e boscaglie, poteva poco adoperarsi. Una delle quattro colonne oltre il cammino della Vallera procedendo, andava a battere sullo stradone di Piacenza di là dal luogo, dove metteva la strada di Cremona. Un'altra di quà dal detto cammino il terreno calpestando, andava pure a ferire contro lo stradone, più vicinamente alla cascina di Mombriari. La terza più vicina ancora a Mombriari alla medesima volta s'incamminava. La quarta finalmente vieino alla Viacava camminando, mirava ad andar percuotere dentro lo stradone là dov' era prossimo al ponte del Burattore, e perciò veniva a mettersi tra le cascine e Parma.

Si venne alle mani, erano le undici del mattino. I primi a ferire furono i granatieri fanti, che attaccarono con impeto grandissimo gli orti di Mombriari: s'ingegnavano di superargli per venire accosto alle case. Non potendo conseguire l'intento sì per l'ingombro de'luoghi come per l'archibuseria e l'artiglieria Francese, che da Mombriari con una vivacità di fuoco incredibile tuonavano, ordinaronsi in due colonne con difilarsi l'una a destra, l'altra a sinistra degli orti per investire da vicino il casale. Quivi nacque una mischia, un furore, un cadere di morti e di feriti, che con degne parole non si potrebbero descrivere. Già i Francesi cedevano, mancata loro la polvere da ferire, e l'acqua per dare sosta all'insop-

portabile sete, che gli travagliava. Gli ufficiali, non ignorando, che colla perdita di quel sito andava il destino della giornata, accorsero prestamente, e tanto fecero con nuova provvisione di polvere, con alcun sorso d'acqua e coi conforti caldissimi, che i loro soldati si voltarono di bel nuovo alle offese, e ristorarono la battaglia. Fu questa ancora più posta in sicuro dalla medesima parte per avere il signor dì Louvigny, che co'suoi granatieri se ne stava appiattato e quasi come nascosto nei bassi terreni della strada di Cremona, mandato alcune compagnie de' suoi in soccorso di Mombriari. Ciò potè fare sicuramente, perchè la colonna nemica, che per oltre il cammino della Vallera venendo, vedeva solamente le bandiere di lui, non i soldati, perciocchè egli, che capitano accorto era, gli aveva fatti rannicchiare, credendo, che assai più fossero i nemiei nascosti di quanti erano veramente, ebbe qualche titubazione, e non diede assalto risoluto e franco. Medesimamente le due colonne, le quali tra il cammino sopra nominato e Mombriari s'avviavano, non poterono far frutto, sì pei soccorsi, che mandava continuamente Louvigny, e sì pei cannoni e gli archibusi di Mombriari, i quali tiravano a furia, non solamente contro chi gli assaliva di fronte, ma anche contro i feritori di fianco, e contro la colonna stessa, di cui si parla.

Mentre le sorti del conflitto stavano sospese da questa parte, poco mancò, che non cadessero dall' altra a pregiudizio dei confederati. La Tedesca colonna, che accosto alla Viacava marciando, verso lo stradone si avviava, là dov'era il ponte del Burattore, prostrati i battaglioni Francesi, e fra di loro trapassando, perchè pei morti e pei feriti molto assottigliati e radi si trovavano, attraversarono lo stradone, sulla sua destra pervennero, e di già erano in grado di segregare in due l'esercito confederato, e tagliarme fuora la maggior parte da Parma; il che avrebbe compito l'intento di Mercy, e dato la guerra vinta in mano degl' imperiali. In tale modo pericolavano le cose dei confederati, nè avrebbero, come pare, avuto rimedio, se la colonna Austriaca, che aveva saputo vincere con forza, avesse saputo contenersi con prudenza. Ma vedendo l'enorme numero dei nemici morti e feriti, che sul campo giacevano, si persuadette, che già la vittoria fosse acquistata, e che nium' altra cosa più avesse a fare che quella di abbottinare. Rotti adunque gli ordini, si diedero i soldati al sacco, non udito nissun comandamento dei capitani, che da tanta sfrenatezza gli volevano ritrarre. Ma sopraggiunse loro una tale tempesta addosso, che presto s'accorsero, che non con le mani rapaci, ma con le mani forti, ordinate ed obbedienti si vincono le guerre. Coigny, che dal mulino se ne stava vegliando, e tutte le mosse diligentemente osservando, veduto il disordine, in cui da se medesimo si era messo il nemico, subito avvisò, che quello fosse il momento di afferrare la fortuna. Mandò reggimenti freschi contro gl'incauti saccheggiatori, ed oltre lo stradone, dond' erano venuti, gli respinse. Quivi si riordinarono, la cavalleria imperiale fattasi avanti, valida-

mente gli sosteneva. Aggravossì allora la battaglia. ed accapitamente si combattè per più ore. Coigny, accortosi, che indarno sperava di sormontare e rompere quella colonna, se solamente di fronte l'urtava, mandò prima alcuni reggimenti Francesi, poi i reggimenti Piemontesi di Monferrato e delle guardie ad assalirla sul suo fianco destro, facendo camminare queste novelle genti tra di lei e la gora di Viacava. Continuossi quivi a menare asprissimamente le mani; ma alla fine i Tedeschi già si crollavano, e facevano sembianza di piegare. La qual cosa vedutasi dal Mercy, generalissimo d'Austria, andò prestamente sulla sua sinistra comandando alle due colonne, che dai due lati del cammino della Vallera combattevano. che quello, che i confederati avevano fatto sulla sua destra, esse facessero ai confederati sulla loro destra, cioè gli percuotessero per fienco. Ma quivi era giunto il fine della sua vita; perciocchè ferito da un falconetto mortalmente, subito morì, non senza avere prima raccomandate al principe di Wirtemberg, in cui cadeva dopo la sua morte la maggioranza del comandare, che pensasse al ritirarsi, posciachè la vittoria già inclinava irrevocabilmente a favore delle armi di Francia e di Sardegna. Infatti per la morte di lui, le due colonne vicine al cammino della Vallera, non presero più del campo, e quella combattuta dalla parte della Viacava andò in rotta. La vittoria era dei consederati; eppure ancora nol sapevano. Tanta era la strage, ch'era stata fatta di loro, e tanto lo spesseggiare dei colpi, che continuavano a tirare gli Austriaci; imperciocchè il principe di Wirtemberg volando, che i nemici non si accorgessero della sua deliberazione di tirarsi indietro, se non quando turbare più non la potessero, non rallentò punto la battaglia, drappelli intieri a drappelli scompigliati surrogando. e colpo per colpo rendendo. Perseverò nel contrastare sino alla notte, in cui pel silenzio delle cose, e pel bujo cominciò senza strepito ad allontanarsi, senza che i collegati ancora si avvedessero, che erano rimasti superiori. Finalmente per alcuni scorridori, che accostatisi al campo nemico, l'avevano trovato tacito, deserto e sparso di bagaglie, d'armi rotte, di morti e di feriti, Coigny ebbe notizia, che la fortuna gli era stata più propizia di quanto stimava. Laonde mandò subito un grosso squadrone di cavalli a perseguitar il nemico, ma però con poco frutto, perchè esso celeremente e con molta arte usando il tempo, si era già tanto dilungato, che non fu più possibile il raggiugnerlo.

Queste cose si fecero a Parma, e questa fu una grande e grossa battaglia, in cui fu fatta la maggiore mortalità, che da molto tempo innanzi si fosse udita. Tanta fu la uccisione commessavi, che degli Austriaci mancarono circa diecimila, e dei collegati intorno alla metà di tale numero. Molte preziose vite furono spente: fra i Tedeschi, oltre il Mercy, morirono il principe di Culmbach, i generali Devins, della Torre, Palfi, Fromentini, Nesselrode, Diesbach, il marchese d'Este; restò ferito il principe di Wirtemberg. Nei collegati, ai marchesi de l'Isle, di Mison, di Valenza,

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1734. 315 della Chatre, al signore di Guerchois, peritissimo guerriero, che ebbe gran parte nella condotta della battaglia, e non poco contribuì alla vittoria, toccò di morire, a gran numero dei primi capi d'essere ferito. Fra i Piemontesi restò morto il colonnello Senerchlan, e ferito gravemente il marchese di Susa, fratello naturale del re. Fra gli ufficiali minori di Piemonte si noverarono intorno a sessanta tra morti e feriti. Sedici

battaglioni Piemontesi intervennero al conflitto, me-

scolando ferocemente le mani col nemico.

Il re, di ritorno da Torino, arrivò al campo alcune ore dopo la battaglia, assai dolente, come dimostrò agli atti ed alle parole, di non esserne stato partecipe. Preso il governo della guerra in mano, ed accompagnato dal maresciallo di Broglio, si mise a seguitare l' inimico, costeggiando il Po coll' intento di torre agl'imperiali la facoltà di ritirarsi sulla sinistra del fiume pel loro ponte di San Benedetto, e se ciò non gli venisse fatto, di causar loro almeno sulla destra il peggior male, che potesse, e di far sue le provvisioni, che avevano sulle rive della Secchia ammassate. Cesse alle sue armi Guastalla, dandosegli il presidio di dodici centinaja di soldati. Gli venne nell'ardore del viaggio, e fra la speranza di dare una grave battitura all' Austria, mancando la vettovaglia per negligenza, come fu scritto, dei canovieri Francesi, per guisa che si rallentarono di necessità i suoi passi; ed i Tedeschi, che molto sollecitamente facevano la bisogna loro, e pel successo delle cose erano costretti a mirarsi intorno, ed a temer di molte altre, ebbero agio di ritrarsi oltre la Secchia, di portarne via le burche, di piantare ed afforzare un ponte sul Po a Revere, di accamparsi comodamente in tre luoghi, cioè al ponte stesso, alla Concordia ed alla Mirandola.

I collegati, occupato tutto il Modenese sulla sinistra della Secchia, si alloggiarono lungo le sue rive colla stanca a Lillo sul Po, colla destra a Bondanello. Il re prese le stanze a San Benedetto, Coigny sulla destra della Secchia a Quistello, cui munì con qualche fronte di fortificazione, e con la via libera per un ponte verso la sinistra.

In questo mentre era arrivato al campo d'Austria il conte di Konigsek mandato da Vienna alla cura della guerra Italica in iscambio del Wirtemberg. Era uomo di grande pratica e di perfetto valore nelle cose militari, e già volgendo nella sua mente un bel tratto, restrinse in sul giungere gli alloggiamenti con porgli massimamente a Quingentolo, sprolungandosi all' ingiù sino ad un miglio dall' imboccatura della Secchia, all'insù sino ad un canale molto profondo, forse due miglia distante da questo torrente. Stando in tal modo osservandosi l'una parte e l'altra, gli alleati fecero correndo con una veloce quadriglia guidata dal duca d'Harcourt, un motivo sopra Modena per vendicarsi del duca, che aveva seguitato la parte dell'Austria. La presero, e cavaronne denaro. Fatta la vendetta, la quadriglia tornò al campo, dond' era partita, innanzi che il Konigsek avesse avuto tempo di tagliargli il ritorno.

Konigsek andava fra se stesso pensando, come

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. ╆ 1734. potesse fare, che la sua venuta fosse illustrata da qualche fatto, che al mondo ed al suo signore dimostrasse, non indarno a lui essere stata commessa la cura degl' interessi imperiali in Italia. La propria vigilanza e la trascuratezza altrui gliene aprirono tosto la occasione. I paesi, dove facevano la loro stanza i confederati, per essere stato tante volte mangiato, era divenuto inabile a pascere i cavalli; perlochè essi consigliarono di mandargli indietro ad aderbarsi ed abbiadarsi a Gazolo, Gonzaga, Carpi e Reggio. Pare, che non sapessero, o che considerare non volessero, che Konigsek era vicino, e non dormiva. Fatto stà, che l'assenza della cavalleria nel campo degli alleati, fu cagione, che gli alloggiamenti restarono interrotti, e lunghi intervalli si discoprivano fra le diverse schiere della fanteria, per dove l'inimico poteva facilmente entrare. I luoghi male guardati per la radezza dei campi, furono ancora peggio custoditi per la pretermissione delle solite diligenze militari. Nè le ronde, nè le pattuglie si facevano ai tempi debiti, e spesso ancora le sentinelle non si mettevano a guardia nei siti necessari per speculare ed avvertire, nè si mandavano corridori avanti a fare la scoperta delle strade, e vedere, se alcuno discorresse intorno, o drappello di nemici si raunasse per annasare o far preda. Coigny e Broglio, ma più specialmente quest' ultimo commettevano errore, stante che più vicino alla Secchia s'erano attendati. Brevemente, era una negligenza, che a niun modo scusare si poteva, massime trovandosi a fronte di un generale accorto e ardito. Il Tedesco, che vedeva che niuna cosa poteva riscuotere dall' incredibile noncuranza e dal dolce sonno il nemico, operava alla sicura, confidentissimo di ciò, che succedere doveva, e che gli riuscirebbe di assalirlo alla sprovveduta. Mandava nel campo Francese uffioiali pratichi, e travestiti a foggia, ora di mercanti, era di frati, ora di dilettanti di veder soldati, ora in altra guisa da loro medesimi diversi. Costoro osservavano diligentemente i luoghi e le guardie e le armi; poi ogni cosa al Konigsek rapportavano. Talvolta per trombetti, che andavano al campo Francese per la bisogna dei prigionieri, l'astuto Austriaco mandava salutando Broglio: fecegli anzi dire un giorno, che a qualche dì il verrebbe visitare, e domandargli alcun grappolo d'uva. E pure Broglio ancora non si swegliava. Non so, se Carlo Emanuele sapesse queste cose, ma il saperle o non saperle accusa egualmente la sua negligenza; il secondo era vizio per se, il primo per non correggerle. Broglio alloggiava in una cascina posta a riva della Secchia dalla parte di Bondanello, eui, come se in pace vivesse, non aveva nemmeno fatto assicurare con qualche accerchiamento.

La notte dei quattordici settembre, Konigsek divise l'esercito in due parti, una sotto la condotta del conte di Valdek, l'altra sotto quella del principe di Wirtemberg. Comandò al primo, che assaltasse Quistello, e presolo, s'avviasse pel ponte sulla sinistra riva della Secchia. Impose al secondo, che varcasse più su a guado l'acqua, e facesse opera di avere in sua mano il quartiere del Broglio, ed in ciò con tutti i

nervi si affaticasse. Messa poi l'oste nemica per la subitezza dell'accidente in iscompiglio, egli attendeva a venire:ad un più grosso fatto, che facesse del tutto ir giù la bilancia a favore dell' Austria. I comandati marciarono la notte con tanto silenzio che un' ora avanti giorno arriverono a seicento passi vicino alla Seachia rimpetto al posto, cui dovevano attaccare. Quivi fecero alto per aspettare l'alba, che era secondo l'ordine di Konigsek il segno del doversi avventare. E ancora nel campo Francese si dormiva: tanto negligentemente i capitani di Francia e di Piemonte governavano le cose loro nelle stanze, a cui erano andati! Wirtemberg pensò ad un modo spedito per far arrivare il suo drappello prestamente alla Secchia: vidersi ad un tratto fanti in groppa dei cavalieri, e così i doppi soldati correre a briglia sciolta verso il fiume. I fanti incontanente smontati si ordinarone, e passarono l'acqua a guazzo nel luogo indicato, i cavalli gli seguitarono. Nè mettendo indugio alcuno, perciocchè l'evento dipendeva dalla prestezza, si gettarono a precipizio sopra la cascina abitata dal Broglio, la circondarono, ne uccisero i disensori, ed avrebbero preso la persona stessa del maresciallo, se in quel caso impensato non avesse, frettolosamente adoperandosi, trovato via di scampare in camicia da una porta di dietro uscendo, e sur un cavallo portogli in fretta da' suoi famigli montando. Il signor di Caraman, suo nipote, restò preso, la cascina andò a bottino. Gli altri corpi Alemanni, che ad altri passi varcato avevano, si serrarono addosso alle altre truppe

Franceni, che più verso la foce della Secchia erano alloggiate, e trovandole ancora sotto le tende, afferrarone i fasci d'arme, ed i soldati stupefatti manomettevano. Nacque un grave scompiglio tra chi non si sepeva che fare, e tra chi non osava. Nell' istesso tempo Valdek era comparso verso Quistello, e l'insultava, facendo anche simulatamente dare all'armi più sotto verso il Po, affiachè il némico, avendo molti riguardi, nelle sue risoluzioni s'avviluppasse, e non sapesse a qual parte meglio convenisse di provvedere. Gli alleati furono costretti ad abbandonare Quietello, dove subitamente i Tedeschi entrarono, acquistando il passo libero sul fiume pel mezzo del ponte. Pareva del tutto caduta la fortuna della lega. Il re di Sardegna stesso, chiamato dal romore e dai messi frettolosi, e sopraggiunto sul fatto, ed il maresciallo di Coigny, che quasi in faccia a Quistello aveva il suo padiglione, si ritrovarono scarsi di consiglio. Con tutto ciò i Francesi ed i Piemontesi finalmente, dopo di avere molto penato a sbrigarsi da quel funesto intricamento, si rattestarono e presero qualche ordine alle cose loro. Si abboccarono ancora fra di loro alcune squadre sparse, riavendosi appoco appono i soldati di Francia e di Sardegna dal timore concetto per la sorpresa. Fecero un nodo a Bondanello. cui poco dopo furono obbligati di sgombrare. La somma fu, che sforzandosi il re, Coigny e Broglio di ridurre in buono stato le genti scompigliate, alla fine venne loro fatto di ritrarsi dietro una gora o canale, che traversando la pianura di San Benedetto, andava

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1734. 321

a mettere nel Po sotto al villaggio di questo nome, e Fossa Madonna si chiamava. Quivi il Valdek, mentre squadrava il campo nemico, e faceva animo a' suoi, trafitto da una palla di cannone, si morì.

Fu non poco grave la perdita degli alleati in questa fazione. Numeraronsi fra di loro più di quattrocento morti, e meglio di tremila cinquecento prigioni. Sommò il bottino a molta ricchezza. Oltre una grandissima quantità di viveri e di stromenti da guerra di ogni genere, gli Austriaci recarono in loro mano tutte le tende del campo nemico, fra le quali quella del re di Sardegna stimata del valore di centomila fiorini, e tutta la sua argenteria con diecimila doppie di contanti. Presero anche la cancelleria con tutte le filze delle lettere ed una lista di spie, sulla quale trovaronsi scritti non pochi nomi da non essere aspettati. Non si sa comprendere, come a fronte di Tedeschi vicini tante ricchezze e tante provvisioni, e tante gelose carte fossero accumulate, e con tanta negligenza si guardassero. O bisognava fare la guerra di busca e da gente povera, o meglio custodirsi. Le arguzie e i motti, che si dissero in Francia, perciocchè questa è una nazione, che scherza anche fra le disgrazie, sulla sonnolenza di Coigny e di Broglio, furono quelle poche: facevano loro vergogna. I loro soldati stessi poi, che nissuna colpa avevano nel fatto, non si potevano tenere, che dei capi non dicessero quello, che sentivano. Ciò per isfogo. Per riscuotersi poi dalla depressione del nome, ardevano di desiderio di venire nuovamente alle prese col troppo vigilante nemico,

per far vedere quali fossero, e come per l'infingardaggine altrui, non per la propria desidia erano stati vinti.

Konigsek volendo usare la vittoria, mise le genti in viaggio per andare a Guastalla, e spazzare le rive del Po per impadronirsi dei ponti, che gli alleati vi avevano, con intenzione di tagliar loro la strada verso il Milanese. La quale mossa come fu sentita dal re e dai generali Francesi, s'accorsero, che non poteva più essere a profitto delle loro corone il dimorare nelle stanze della Fossa Madonna, se ne levarono, e fecero ritirata a Guastalla, dove avevano molte provvisioni raccolte.

Questo loro dare indietro aperse l'occasione al nemico di scagliarsi con forze sopravvanzanti contro le poste, ch' essi avevano ordinate a riva l'Oglio, e quanti soldati vi trovò, tanti prese: grave danno, ma che venne compensato in parte da un rinforzo giunto a quei dì al campo, di cinque reggimenti di fanti e dodici squadroni di cavalli, fra i quali ultimi se ne numeravano sette di Francia e cinque di Sardegna.

Il generale dell' impero, a cui i fatti della Secchia e dell' Oglio avevano innalzato l'animo a speranze maggiori, e desideroso di fuggire l'aria malsana del Mantovano nella stagione autunnale, prese partito di venire ad un cimento terminativo contro gli alleati. Se vinceva, andava avanti in paese più favorevole alla salute dei soldati, tagliava i ponti sul Po al nemico, e sforzandolo a sgombrare dal Parmigiano e

Piacentino, liberava nel medesimo tempo il Milanese. E perchè la bisogna non prendesse dilazione, si fece subito avanti con tutto l'esercito da Luzzara verso Guastalla con animo di dare addosso ai regj, che stavano accampati tutt' all' intorno di quella città. Per questa sua deliberazione sopravvenne una battaglia consimile a quella di Parma, e di cui poche o nissuna maggiore sono ricordate nelle storie.

Guastalla è posta sulla riva destra del Po là dove il Crostolo mette foce nel gran fiume. Il quale Crostolo, scorrendole dietro da ostro a tramontana, poscia voltandosi subitamente verso levante, gran parte di lei a poca distanza fascia e circonda. Poco prima ch'esso si volti, esce da lui un piccolo ramo, che Crostolino nominato, e presso alle mura della città passando, va poscia, costeggiando la strada maestra, che porta a Luzzara, ad imboccarsi più sotto e lontano nel Po. Tra questo Crostolino, a cantogli la strada di Luzzara ed il Po, havvi uno spazio, quà con prati aperti, là con boscaglie folte, paese ameno e fresco, che ben tosto aveva a sentire la matta rabbia degli uomini. Dalla porta, detta di Modena, che nella parte superiore della città, cioè ad ostro si apre, parte la strada, che alla capitale del Modenese accenna, e passa per un villaggio nominato la Pietra, assai poco distante da Guastalla. Questa strada si continua per a Modena, ma dal villaggio sopraddetto se ne parte un' altra, la quale girando quasi circolarmente va a mettere nella strada di Luzzara in quel luogo appunto, dove sono le boscaglie sulle rive del Crostolino.

Addi diecinove di settembre, l'oste imperiale veniva sonando, e grande ruina e grande strage alla confederata minacciando. Forti ed esperti capitani a forti soldati imperando, erano per venire allo sperimento dell'armi con forti ed esperti capitani, che a forti soldati imperavano. Il re di Sardegna e i marescialli di Coigny e Broglio, sentendo il nemico, che menava tempesta, si ordinarono convenevolmente per ripulsarlo. Il terreno tra il Crostolino e il Po essendo, passate le boscaglie, piano ed aperto, e perciò agevole alla cavalleria, vi allogarono il maggior nervo di lei in tre file, l'una dietro all'altra, ordinandolo. Sulla destra del Crostolino altra ragione seguitarono. Quivi siepi, orti, fossi, alture, fondure, casali, cascine, vie e viottole di campagna, il suolo facevano rotto e difficoltoso ad essere corso. Pensarono, che fosse bene di schierare le fanterie lunghesso la strada circolare, che dal villaggio della Pietra allo stradone di Luzzara portava. Un fosso anzi fondo che no, tutta questa strada andava radendo, ed alte e folte siepi eziandio lo assicuravano, se non che a luogo a luogo o per bocche di stradette traverse, o per callaje di campi si trovavano interrotte; i quali spazi i soldati di Francia e di Piemonte con travi, assi, e quanti impedimenti venivano loro alle mani avevano riempiuti ed alla meglio fortificati. Broglio ebbe carico dal re di reggere l'ala dritta dei fanti, che sino alla Pietra si sporgeva, Coigny l'ala sinistra, che allo stradone di Luzzara arrivava: egli poi prese il campo nel mezzo per poter meglio vedere, prevedere e provvedere quanto abbisognasse su tutta la frontiera dell' esercito. Quei cavalli, che abbiamo sopra mentovati, e che nella pianura tra il Crostolino ed il Po stavano aringati, furono dati a governare al duca d' Harcourt ed al conte di Chatillon. Le bocche da fuoco ebbero anch' esse i luoghi loro, pronte a muoversene per dove gli accidenti della vicina battaglia la loro terribile opera richiedessero. Così disposte le cose, stavano e Francesi e Piemontesi attendendo con molto coraggio e viva aspettazione dei futuri casi le schiere d' Austria, che le circostanti campagne andavano già calpestando.

La prima a ferire, era il tempo tra le nove e le dieci del mattino, fu la cavallerla Tedesca, la quale dalle boscaglie nella pianura tra Crostolino e Po sboccando, s'incamminava ad investire i cavalli degli alleati. Scaricarono le carabine correndo, modo di trarre, che fa poco effetto pei colpi male accertati. Correvano spartiti in tre file, l'una dietro all'altra a norma delle distanze militari. S'affrontarono quindi da vicino ed alla arma bianca le due prime file, la regia, in cui erano le guardie del re di Sardegna, ed i cavalieri Piemontesi con altri reggimenti di Francia, l'imperiale, dove si sforzavano principalmente le corazze. Tanto fu l'impeto dei primi condotti dal Chatillon, che queste ne andarono in rotta. Ma venuta avanti la seconda fila, il riscontro divenne fierissimo con grande abbattuta da ambe le parti. Alla fine gli Austriaci cedettero, e se n'andarono colla peggio talmente che rinselvatisi non s'ardirono

più sbucare per mescolar le mani nella battaglia. Mentre seguiva questo feroce abboccamento di cavalleria, i fanti dell'imperatore, camminavano per una strada, che fra i boschi passava, e veniva a terminarsi entro quella di Luzzara. Quivi quando pervenuti furono, si voltarono a sinistra, ed imboccarono un'altra strada, che pure in distanza di circa quattrocento passi dall'altra, dove stavano attelati i confederati, e circolarmente pure e quasi alla medesima paralella girando, andava a terminarsi in un piccolo casale quasi a fronte del mezzo dell'oste regia. Per tutta la lunghezza di questa strada, o piuttosto viale campereccio si misero in ordinanza e si affilarono. Poco stante poi si snodarono, e ristrettisi in quattro colonne all'assalto andarono del nemico, che gli aspettava. L'estrema colonna alla destra loro si difilava per ferire l'estrema punta della sinistra dei regi presso la strada di Luzzara, l'estrema a sinistra procedeva per iscagliarsi contro il centro dei confede-

fila, e lei con indicibile ardire assaltarono. Si travagliavano gli uni e gli altri coi cannoni e con gli archibusi. Per ben tre ore in questa parte durò il conflitto, combattendo questi e quelli con incredibile gagliardìa sotto l' incerto della vittoria. Già gli Austriaci, cacciandone gli alleati, si erano impadroniti di una cascina posta quasi all'estremo della stanca

del nemico (questo sforzo era stato fatto dalle due

rati, le due di mezzo, che fra le due estreme muovevano i passi, miravano a percuotere parte della sinistra e parte del mezzo. Si affacciarono alla nemica

colonne della loro destra), quando le due altre compagnie con un furore, che inresistibile pareva, si scagliarono contro di un'altra cascina posta più là verso il centro. Più volte entrarono sul limitare, e più volte furono risospinte. Questa era la parte della battaglia, che sostenevano i Piemontesi: in loro mano la fortuna aveva posto la decisione di quella giornata. Nè senza patrio governo combattevano, perchè quivi era il re loro, che con la spada in mano, e di bianco farsetto vestito s'aggirava per la mischia, ordinando e combattendo così da perito capitano come da intrepido soldato. Quivi erano le sue guardie del corpo, che con estrema energia affaticandosi, volevano e preservare il loro signore, e vincere la pruova, e ricompensare con altrettanto valore la debolezza mostrata nel fatto precedente, di cui abbiamo altrove favellato. Uno di loro, che fu Domenico Cortina di Malgrate, parandosegli avanti in così grave pericolo, e toccato d'un archibusata, gloriosamente morì. Quivi erano i tre reggimenti Piemontesi delle guardie, di Saluzzo e di Piemonte con una parte di quel di Monferrato, i quali facevano con tutti i nervi per restar superiori. Se quivi gli Austriaci fossero entrati, e fattosi strada, perdeva chi vinse; perocchè avrebbero tagliata per mezzo l'ordinanza nemica, e sarebbero riusciti alle spalle.

Il re Carlo Emanuele, veduto che là pendeva la definizione della gran contesa, e che la sua destra ala non combattuta se ne stava colla mano sull'armi senza usarle, e che da lei poteva far venire reggimenti

in ajuto della parte pericolante, siccome già sul bel principio aveva fatto, quando s'accorse, che il nemico contro il suo centro e la stanca poneva l'animo a slanciarsi, avvisò di chiamarvene con prestezza degli altri. Francesi erano, massime del reggimento di Picardìa. Confortolli con esimie parole, dell'onore della Francia, dell' amore del re ammonendogli. Valoroso a valorosi parlava. Bene l'udirono: ajutati dai dragoni del re Luigi fatti appiedare, e che gagliardamente resistettero ancor essi, diedero pugnando tale pruova di loro medesimi, che gli Austriaci al furioso rincalzo si ristettero, e se Konigsek non era presto a farvi concorrere altra gente in rinforzo, sarebbero anche andati in rotta. Adunque in questo luogo la fortuna delle armi confederate ormai guasta e giacente fu ritornata in buono stato per la costanza dei Piemontesi e l'impeto dei Francesi. Vi morì fra i primi il conte Benso, mentre coi Saluzzesi faceva retta al nemico.

Questa fu la prima parte della battaglia; ora viene la scena seconda. Konigsek, accortosi, che quivi era un intoppo da non potersi superare, e che il re Carlo spingeva gente lungo la strada di Luzzara per oltrepassare la estrema e destra punta delle sue ordinanze per ferirle di fianco, fece un altro pensiero. Lasciatovi tante genti, che bastassero per frenare l'inimico, ed impedire, che non le prostrasse, raccolse le altre, e in due colonne partitele, le inviò oltre la strada di Luzzara e del Crostolino, di cui l'una verso Guastalla marciando, si teneva accosto al Crostolino medesimo;

l'altra pure alla medesima volta camminando, costeggiava da vicino un ramo del Po, che Po morto ivi si chiama, ed ambedue procedevano su quel campo stesso, dove era accaduto il primo scontro di cavalleria sul principio del combattimento. L'intento del generalissimo Austriaco in ciò consisteva, che queste due colonne, sempre più verso Guastalla salendo, si torcessero poscia improvvisamente sulla loro sinistra, e passati di nuovo il Crostolino e lo stradone di Luzzara con varcare la punta sinistra degli alleati, romoreggiassero loro alle spalle, ed in questa parte, dove il nemico non aspettavano, e non erano pronti a ributtarlo, gli assalissero. Carlo Emanuele e Coigny, poscia che il gravissimo pericolo vedevano, furono presti al rimedio. Nuova gente chiamarono dalla destra e dalla mezzana schiera a questa parte, e nominatamente la terribile brigata di Picardìa, poi quelle di Souvré, e del Delfino. Con queste forze e coi dragoni, che quì erano accorsi rinfrescarono un durissimo bersaglio, e rincacciarono gli Alemanni sin dentro il bosco, per dove erano venuti. Nel medesimo tempo le carabine di Francia appiedatesi corsero a riva il Po, e vi presero una caracca armata di granatieri, cui gli Austriaci avevano quivi condotta col disegno di lanciarla contro il ponte per romperlo o bruciarlo.

Questo fu il fine della battaglia di Guastalla. Konigsek, non avendo combattuto più prosperamente tra il Po e la strada di Luzzara, che tra questa e quella che porta a Modena, si avvide, ch' era venuto tempo di ricogliersi, ed allontanarsi da un nemico,

cui, sebbene l'avesse tentato con parecchi divisamenti, e con esso lui in molte maniere azzuffato si fosse, non aveva potuto, non che sconfiggere, muovere di luogo. Prese adunque consiglio di ritirarsi, quando già suonavano le cinque ore della sera. Grosso, rannodato, e da capitano esperto il fece, disponendo in quadrato i battaglioni della retroguardia, ed afforzandogli di quanto gli rimaneva di grave cavalleria. Lasciossi il fiumicello Zero alle spalle, già tanto famoso per la battaglia sulle sue rive combattuta tra Vandomo ed Eugenio, e prese la via di Monteggiana, dove, senza essere seguitato, arrivò il giorno seguente, gettato un ponte sul Po, rimpetto a Borgoforte, per avere la strada libera sul Mantovano, e le vettovaglie spedite da quella parte.

Sanguinosissimo si vide il campo, in cui tanto valore, tanta rabbia e tanto guerresco sapere si erano d'ambe le parti spesi. Vi giacevano meglio di sette mila Austriaci tra morti e feriti, e ben cinque mila pure tra morti e feriti Francesi o Piemontesi. I prigionieri d'Austria non sommarono a cinquecento; tanta fu la rabbia, colla quale eransi mescolati i soldati il più sovente all'armi corte, che morire piuttosto che arrendersi elessero. Ancora minor numero di confederati vennero cattivi in potere d'Austria. Fra gli Austriaci l'armi del re Carlo tolsero di vita il principe di Wirtemberg, trafitto da larghe ed onorevoli ferite per modo che mutato l'aspetto della persona, appena gli amici ed i compagni il potevano riconoscere. Morirono anche i generali Colmenero e

Valdek; restarono feriti i generali Valparaiso, Vachtendock, Lantieri, Hennin e Zungerberg. Dalla parte degli alleati giacquero estinti i generali d'Affry e Monjeu', con quattro colonnelli. Furono gravemente feriti quattro tenenti generali, quattro marescialli di campo, tre brigadieri, ed un gran numero di ufficiali superiori, tra i quali nominerò il conte d'Aix, ed il marchese di Cavour, fratello di quel Benso, che parandosi avanti al re, era rimasto ucciso sul principio della battaglia. Mancarono di vita, o furono per grosse ferite resi inabili al guerreggiare quasi tutti gli ufficiali minori del reggimento di Picardia, e dei reggimenti Piemontesi, sui quali cadde il principale pondo della giornata. Squallidi, malconci e d'aspetto lagrimevole si mostravano i due eserciti nemici. Scemati i compagni, rotte le armi, lacere le vesti, poca differenza era per mestizia tra chi aveva, e tra chi era stato vinto.

Furore, dolore e danno sterile, come quei di Parma. Konigsek aveva così acconciamente afforzato il suo campo di Monteggiana, che i generali della lega, disperando di potervelo sforzare, se ne rimasero. Poi vennero le piogge autunnali, che in paese basso e paludoso, resi tutti i terreni molli e guazzosi, non restò più possibile il campeggiare. Solo fu mandato Maillebois a tentare la Mirandola, ma concorsivi gl'imperiali, fu costretto a levarsene. Quando poi i freddi cominciarono a mordere, le milizie furono condotte a svernare nelle loro stanze. Il re di Sardegna, per avere più grassi alloggiamenti, essendo il Parmi-

giano pesto e consumato dalla guerra, distribuì una parte delle genti sulla sinistra del Po, e si pose egli medesimo ai quartieri di Cremona. Sentite poscia funeste novelle della sanità della regina, si trasferì sollecitamente a Torino. Indarno arrivò. Polissena Cristina di Assia Rheinsfeld era passata di questa vita ai tredici di gennajo del 1735.

Nuova guerra si accese al tempo nuovo, non però grossa, ma solamente di mosse, cui gli esperti chiamavano maestrevoli, e di avvisaglie piuttosto e badalucchi che di battaglie. Che fruttassero per la somma della guerra, non troppo bene si vedeva; ma questo era ben certo, che allargatosi in ogni sorte di licenza il trascorrere dei soldati d'ambe le parti, si facevano male impressioni e tristi discorrimenti in tutti quei confini. Carlo Emanuele era tornato al campo, Coigny partito per Parigi aveva avuto lo scambio nel duca di Noailles. Montemar, conquistato al suo signore il regno delle due Sicilie, e avendo un numero raccolto di quindicimila soldati, era venuto, prima in Toscana, poi varcato l'Apennino, nel Modenese, dove si era congiunto coi Francesi e Piemontesi. Dall'altra parte Konigsek, il quale aveva fatto un viaggio a Vienna, era tornato a rivedere le rive, dove con maggior perizia, che fortuna aveva contrastato dell'imperio d'Italia. La guerra, come dissi, andò lenta e piccola. Konigsek, sentendosi più debole degli altri, per essere manco assai per numero, perciocchè i suoi nemici avevano almeno un terzo più di gente che egli, schivava gl' incontri

grossi e pericolosi. Dall' altro lato i generali della lega non si curavano di andare in cerca di cimenti rischievoli, tenendo per sicuro, che, essendo più forti, potevano col solo aggirarsi costringere l'avversario a lasciare le pianure della Lombardia per cercar salute nelle aspre montagne del Trentino. Effettivamente, fatti per tre o quattro mesi molti movimenti ora quà ora là del Po, altrettanto, credo, nojosi a chi gli racconterebbe od udirebbe che a coloro, che gli facevano, il generale Alemanno, bene provveduta Mantova di munizioni e di soldati, pei territori Veneziani passando, si condusse appoco appoco nei sicuri ricetti del Tirolo. Alcuni si maravigliarono, che con un esercito nemico così grosso a fronte abbia saputo fare la sua ritirata con giungere sano e salvo, e quasi senza perdita là dove voleva andare, e peritissimo capitano il predicarono. Altri sentirono non poca ammirazione, che gli alleati per tale guisa gli abbiano dato comodità di ritirarsi, nè che con più stretta e veloce perseguitazione lo abbiano travagliato alle spalle. Ma la peritanza degli alleati fu piuttosto disegno che imperizia o impotenza. Il re di Sardegna, che aveva il suo Milanese, abborriva dal metterlo di nuovo a ripentaglio. Per la medesima ragione la Spagna, che aveva il suo Napoli e la sua Sicilia, ed oggimai anche Parma e Piacenza, credeva che meglio le mettesse l'astenersi dal trarre un altro dado. Finalmente il cardinale di Fleury, pacifico per natura desiderava, senza venire ad altre pruove micidiali e dubbie, di accordarsi coll'imperatore, innanzi che l'Inghilterra, l'Olanda e le altre potenze neutrali venissero a mescolarsi nel trattamento della pace, cosa che avrebbe singolarmente intralciato le faccende, e procurato gl'interessi di coloro, che si erano stati oziosamente di mezzo a riguardare i travagli ed i pericoli altrui. Perciò il Noailles aveva avuto ordine di andar cauto, e di non commettersi di leggieri all'arbitrio della fortuna.

Mentre nei due anni, di cui abbiamo sino a questo punto divisato la storia, era tanta guerra in Italia, le armi si erano anche mosse dalla parte della Germania, avendo i Francesi, sul bel principio della guerra, passato il Reno, e recato in loro potere il forte di Kehl; ma non vi successero cose di grande momento, se non se l'assedio e la presa di Filisburgo, dove restò ucciso da una cannonata il maresciallo di Berwich. In queste regioni il principe Eugenio, quantunque inferiore di forze al nemico fosse, seppe così acconciamente volteggiarsi e prendere i luoghi che gl' interessi dell' imperatore Carlo non ricevettero grave danno.

L'imperatore trovandosi colle armi al di sotto non tanto in Italia quanto in Germania, desiderava la pace. Dall'altra parte il cardinale di Fleury, vedendosi per la sua vecchiezza estrema vicino alla morte, intendeva ardentemente a metter fine alla discordia, compiacendosi nel pensiero di lasciare morendo il regno in pace con tutti i principi. Per la qual cosa, senza alcuna partecipazione de' suoi alleati di Spagna e di Sardegna, cominciò a trattare col conte di Zizendorf,

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1735. 335 ro dell'imperatore, il quale pure, affinchè le

ministro dell'imperatore, il quale pure, affinchè le pratiche non si scompigliassero per tanti interessi diversi, usava una grande segretezza. I due ministri di Francia e d' Austria si muovevano principalmente per due pensieri, quello che alcun profitto per lo stato ricavasse da una guerra fatta in gran parte col denaro e coi soldati di Francia, questo, che la prammatica sanzione dal re Luigi e dagli altri sovrani si riconoscesse, e che la corona di Polonia al re Augusto si conservasse. Aveva bene la Francia ne'suoi trattati di lega con la Spagna e la Sardegna omesso di parlare de' suoi propri interessi, come se per conto altrui, non pel suo volesse fare la guerra. Ma finalmente Fleury non ignorava, che queste generosità nelle faccende politiche sono piuttosto da lodarsi che da praticarsi, e che il buono per gli stati è l' utile. Andava adunque nella sua mente divisando quale vantaggio potesse procurare alla Francia, per le cui armi e possanza principalmente i suoi alleati avevano vinto e fatto così notabili acquisti. Vennegli in pensiero l'antico disegno di Luigi XIV di dare il gran ducato di Toscana, dopo la morte di Giangastone, a Francesco duca di Lorena, con patto, ch'egli cedesse le ragioni ed il possesso di quella provincia alla Francia, la quale consentirebbe, che Stanislao di Polonia, rinunziando alla corona in favore di Augusto, ne godesse in piena sovranità sino alla sua morte. Pareva glorioso al cardinale, ed era veramente, che una provincia tanto importante per se medesima, e per esser passo verso l'Alsazia e l'Alemagna, fosse al corpo della monarchia aggregata nel tempo, in cui egli era stato ministro a reggere il reame.

Ai tre di ottobre del 1735 furono sottoscritti i preliminari tra l'imperatore Carlo e il re Luigi:

Che Stanislao, suocero del re, rinunziasse alla corona di Polonia e di Lituania, conservandone però i titoli e le onorificenze;

Che l'imperatore consentisse, che il medesimo Stanislao fosse messo pacificamente in possesso del ducato di Bar;

Che di più consentisse, che il gran ducato di Toscana, dopo la morte del presente possessore, appartenesse alla casa di Lorena per ricompensa dei ducati, che attualmente possedeva;

Che ancora consentisse, che allorquando il gran ducato di Toscana fosse devoluto alla casa di Lorena, Stanislao fosse messo in possesso del ducato di Lorena con tutte le sue dipendenze; il quale ducato dopo la morte di esso Stanislao, fosse unito in piena proprietà e per sempre alla corona di Francia;

Che il re, tanto in nome proprio, quanto in quello di Stanislao, rinunziasse all'uso della voce e seggio nella dieta dell'impero Germanico;

Che il re Augusto fosse riconosciuto re di Polonia e gran duca di Lituania;

Che le truppe Spagnuole fossero ritirate dalle piazze forti della Toscana, ed in loro luogo s'introducessero in uguale numero le truppe imperiali, unicamente per sicurtà della successione eventuale della casa di Lorena;

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1735. 337

Che Livorno rimanesse porto franco;

Che il re Luigi ed i suoi alleati avessero per ferma e rata la prammatica sanzione per la successione degli stati ereditarj d'Austria;

Che don Carlo ritenesse il reame delle due Sicilie, ed i porti dello stato di Siena con Portolongone;

Che si desse al re di Sardegna la scelta di due distretti del Milanese oltre il Ticino, e la superiorità territoriale dei feudi delle Langhe;

Che si restituissero all'imperatore tutti i paesi conquistati in suo pregiudizio, e di più si avesse lo stato di Parma, con ciò però che non potesse ripetere dal papa la disincamerazione di Castro;

Che per dar sesto definitivo e finale ad ogni cosa, i plenipotenziari si riducessero insieme in un congresso, e che intanto le offese si sospendessero.

Due gravi transvasazioni di popoli si vedono nei capitoli sovra riferiti, quella dei Lorenesi nella casa di Francia, e quella dei Toscani nella casa di Lorena; le quali transvasazioni non furono le prime, nè saranno anche le ultime. Forse i Lorenesi non molto ripugnavano al nuovo destino; ma il trasporto dei Toscani parve assai più eteroclito per la diversità della lingua e dei costumi tra chi doveva comandare e chi doveva obbedire, considerato massimamente che dal gran duca vivente, e dai magistrati di Toscana si era già stabilito un altro ordine di successione. Certamente nissuno avrebbe mai potuto, non che prevedere, conghietturare, e forse nemmeno quelli,

che il fecero, che dalle sponde della Morta e dalle pendici del Vogeso dovessero venir sovrani a reggere le rive dell' Arno, e le altezze dell' Apennino. Ma ciò si confaceva agl'interessi della Francia per la potenza, ed a quei dell' Austria per la prammatica.

La convenzione regolatrice delle sorti dei paesi, stanza, zimbello e segno di tanti sanguinosi sforzi, si tenne alcun tempo secreta per poter condurre la faccenda dell'armi talmente che quello, che accordato si era, sortisse senza opposizione o scandali il suo effetto. Ai quindici di novembre il duca di Noailles ricevette, per un corriero a posta inviato da Parigi, la novella, che la Francia e l'Austria si erano accordate per dare tregua all'armi insino a che un trattato di pace, che si andava negoziando, avesse avuto la sua perfezione. Il corriero recava altresì l'ordine di convenire col generale Austriaco Kevenhuller, partitosi il Konigsek per Vienna, affinchè la tregua fosse mandata ad effetto. I commissari si assembrarono a Verona, e fu fra di loro concluso, che le spade stessero nel fodero, sino a che si udissero le novelle della pace, ed intanto il fiume Oglio fosse il confine delle stanze pei soldati delle due potenze.

Ora vengono le malagevolezze. La Spagna ed il re di Sardegna restarono attoniti e sdegnosi, e gravi rimproveramenti e querele adoperarono per una sospensione di guerra ordinata senza loro partecipazione, ed in tempo, in cui per la unione delle tre insegne di Francia, di Spagna e di Sardegna sulle

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1735. rive del Po, le cose degli Austriaci si trovavano al di sotto. Dispiaceva loro la tregua in se pei danni, che alle loro armi recava, dispiaceva ancora come testimonio di pratiche senza loro saputa aperte, delle quali non potevano non entrare in sospetto, e le rivoltavano in tristo augurio. Si lamentavano della rottura improvvisa ed insolita della fede, si lamentavano della cooperazione non tenuta in conto. Il re di Sardegna si adattò, comechè il cuore dolente ne avesse, alla necessità; ma il Montemar si mise in sullo strepitare, e andava sclamando, che non sapeva che farsi della tregua, e che voleva menar le mani: poi poco decentemente parlava della Francia, e peggio dell'Austria. Ciò non ostante, trovandosi solo contro Kevenhuller, che gli portava mal animo addosso, e gli avrebbe fatto volentieri un mal giuoco, pensò ai casi suoi, ed a mettere le cose in salvo. Si tolse tosto dall'assedio di Mantova, rinforzò la guernigione della Mirandola, lasciò Ostiglia, mandò una grossa schiera con l'artiglieria grave a Parma, cui riputava proprietà Spagnuola dover restare; ma s'ingannava, perciocchè anche Parma, pei nuovi trattati, era trasfusa. Poscia, o che dubitasse, o non dubitasse della Toscana, ed in ogni caso per mettersi in luogo di maggiore sicurezza, vi condusse i suoi soldati, occupò i

passi dell' Apennino, alzò il suo padiglione maestro a Prato. I Toscani, che già ne avevano vedute tante, non sapevano che si dire di questa; molto meno poi potevano apporsi, vedendo, che gli Spagnuoli, non contenti allo stare, davano anche opera al fortificarsi;  onde dubitavano, che la guerra venisse ad imperversare nella loro quieta provincia.

Ai diecinove di novembre fu chiuso in Vienna il trattato terminativo di pace con capitoli del tutto conformi ai preliminari. Il mondo entrò in ammirazione delle strane condizioni, e che chi aveva più sperato, meno ottenesse, e chi aveva preteso niente, avesse molto, e che finalmente il Milanese restasse a chi l'aveva perduto, e non a chi l'aveva conquistato. Al re di Sardegna fu forza contentarsi del Novarese, del Tortonese e della superiorità sui feudi delle Langhe. La Spagna, facendo grandi risentimenti, pareva, che non volesse acquietarsi a quanto era stato convenuto. Alla perfine però, il potere non secondando il volere, cesse ancor essa alla necessità. Per verità non aveva fondate ragioni per lamentarsi, poichè finalmente l'acquisto delle due Sicilie era un premio, di cui si poteva contentare, e da riputarsi fine felicissimo di qualunque più felice guerra. Così dopo tante ferite e morti, dopo tante guerre commosse da tanti principi, massimamente dopo le feroci battaglie di Parma e di Guastalla, dopo tante vicende di tempestosi tempi e di minaccevoli stelle, dopo un pretesto preso da un lontano paese, il Milanese rimase all'Austria, e le tornò Parma, la Sardegna acquistò qualche maggior larghezza di territorio, la Spagna si ebbe Napoli e Sicilia, la casa di Lorena entrò nella successione omai prossima ad aprirsi della Toscana, la Francia s'aggiunse la Lorena, i popoli respirarono, ed ebbero campo di attendere alla sanazione delle ferite

cagionate loro dalle pazzie altrui. L'assetto però non durò lungo tempo, e ciò, che l'imperatore aveva sperato di assicurare, per volontà riconosciuta dai potentati alla sua prole, non potè conseguirsi se non per forza di spade e di cannoni.

Il gran duca Giangastone, quando intese le intenzioni di Francia e d'Austria, ne sentì un sommo dispiacimento, e n'empì di querele le corti di Carlo e di Luigi. Folle, che non sapeva, che l'interesse è sordo! Poi l'accomodare il mondo, come dicono, prevale all'accomodare una provincia. Così se la passano, senza badare, che chi turba il mondo, sono essi. Restando pei nuovi patti annullato il sesto dato alle cose di Toscana dalla quadruplice alleanza e dalla convenzione di Firenze, il gran duca si persuase di essere rimesso nella sua libertà, e pensò di ravvivare l'antico atto del senato a favore dell'elettrice. Ma parlava a chi non lo voleva udire, nè altro gli restò, o da sperare, o da temere, o da operare, se non che la morte venisse a troncargli una vita oramai nojosa per infermità, per affanni e per cupidini. I Toscani dovevano finalmente pruovare, se chi era uso di parlare Tedesco, meglio sapesse procurare la loro felicità, che chi usava la favella Italiana.

Ma qualunque fosse per essere il governo della Toscana sotto i nuovi signori, poco i Toscani avevano da rammaricarsi dell'estinzione, che non si vedeva lontana della stirpe Medicea. Giangastone vecchio non era più quel Giangastone giovane, protettore generoso, e coltivatore utile delle scienze, delle let-

tere e delle arti. Vivevano ancora in lui alcuni segni della natura Medicea, questi erano le voglie del comandare serrato, del fare concessione di se stesso al vizio, del darsi in preda a quanto la corruttela ha di più schifo e di più abbominevole. Ma la parte migliore della sua casa se n'era, crescendo gli anni, ita in dileguo, nè più a camei, od a quadri, od a statue abbadava, nè più sollecito si dimostrava, o di scrutare gli arcani dell'astrusa natura, o di far cortesìa a chi fa belli colle lettere gl'ingegni altrui. L'infame Dami gli aveva pesto l'assedio, e niuna cosa, che buona o tollerabile fosse, lasciava entrare al suo cospetto, ma solo sospetti e laide contaminazioni. Tutte le cose, se non le brutte, il misero Giangastone lasciava portare al caso, ed i ministri governavano a posta loro, quando Dami non gli governava esso. Le cariche e le grazie divennero sempre più venali, nè sempre venali erano per denaro, il che era pur già una brutta corruttela, ma qualche volta, e forse spesso, per una corruttela ancor più brutta, che per amor dell'onesto non voglio spiegare. Basterà accennare, che Giuliano Dami ne era l'intromettitore ed il ministro. La corte ed i tribunali si riempirono di persone infami, e l'onore e la giustizia erano venuti in mano di chi non ne aveva. Lo stato si aggravo, l'amministrazione si sconvolse, un velenoso, anzi pestilenziale anelito si spandeva dalla corte nei magistrati e nel popolo. Dio volle, che la gentil Toscana passasse prima per atroci casi, poi per laide scene. La speranza stessa si spegneva nel cuore degli uomini

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1736. 343

giusti ed onesti, e che la presente generazione dovesse dare luogo ad una migliore, nissuno credeva. Oltre che il cattivo esempio più presto secca la virtù che il buono la rinverde, le cariche ed i magistrati si davano per le medesime corruttele ai sopravviventi, di tal maniera che si prevedeva, che Dami e Giangastone anche dopo la loro morte regnerebbero. Ogni forma di buon governo, come ogni speranza, era pervertita.

Accresceva il dolore, non dei perversi e degli sporchi, perchè a costoro, purchè abbiano danaro e peggio, che il mondo vada in rovina, non importa, ma dei buoni e degli amatori della patria, i quali vedevano, che non solamente la Toscana cadeva in mano, cessata la signoria domestica, di un estranio signore, di cui ancora non si conoscevano nè le intenzioni nè le abitudini, ma ancora, che doveva essere data, gli Spagnuoli partendosene, in guardia ai Tedeschi tanto odiosi per le precedenti violenze. Temevano altresì, che siccome già si vedeva in aria, che il duca di Lorena, pel suo sposalizio con Mariateresa, Austriaca, sarebbe un giorno assunto al grado d'imperatore, così la Toscana si deprimesse alla condizione di una provincia, che dalla lontana Vienna avesse a ricevere e norma e comando. Gli Spagnuoli però non presto se n'andarono, nè i Tedeschi presto vennero; perchè tra il volere e il non volere dei potenti, e di chi dava e di chi prendeva, e di chi guadagnava e di chi perdeva, erano sorte in scabri negoziati molte difficoltà, e tutti la davano alla lunga.

Chi perdeva, voleva perder meno; chi acquistava, voleva acquistar più: nissuno voleva accomodarsi se non per forza. La Spagna massimamente manifestava con aspri stridori la sua mala contentezza, e si temeva, che fosse per gettarsi al disperato con qualche strana risoluzione. Finalmente consentirono pure, che gli nomini riposassero. Le guernigioni Spagnuole dalla Toscana se n'andarono, le Tedesche sottentrarono.

Giangastone domandò, che la Toscana, devolvendosi alla casa di Lorena, fosse sciolta dal vincolo di feudalità, cui l'impero pretendeva sopra di lei, e che il gran duca s' investisse della qualità di vicario imperiale in Italia, con godere i medesimi diritti e privilegi, che nella qualità medesima si appartenevano ai duchi di Savoja. Ma l'imperatore non prestò orecchie alle istanze del gran duca. Per torre tuttavia quasi del tutto ogni aspettativa di regresso all' impero, l' imperatore con diploma imperiale, dato anche per consenso della dieta Germanica, ai ventiquattro di gennajo del 1737, statuì, che dopo la morte del gran duca Giangastone, la sovranità, proprietà e pessessione della Toscana fossero investite nel duca Francesco di Lorena, e ne' suoi discendenti maschi per ordine di primogenitura, e venendo a mançare la sua discendenza mascolina, si devolvessero al principe Carlo di Lorena, suo fratello, e suoi discendenti maschi con l'istesso ordine di primogenitura; caso poi che ogni discendente maschio mancasse nella stirpe di Lorena, intendeva, decretava, e voleva l'imperatore, che l'eredità del gran ducato si tramandasse alle femmine della medesima stirpe, perchè fosse da esse posseduta colle medesime ragioni, diritti, prerogative, e privilegi, che spettavano alla prole mascolina.

Turbava la mente dei Toscani, che potesse venir caso, in cui per esercitare maggiore dignità, il gran duca Francesco stesse assente dal suo seggio, e la Toscana, come provincia di uno stato lentano, per governatori od altri uomini delegati governasse. Giacchè per la malvagità dei fati avevano perduto il governo di un principe di sangue Toscano, desideravano di conservare almeno un reggimento domestico, affinchè sembrasse, che la loro patria la sua independenza e sovranità propria manteneva. Il gran duca ne fece istanza. I ministri d'Austria e di Lorena risposero assicurando al Bartolomei, ministro di Toscana, per le cui mani principalmente si trattavano questi interessi, che non restando la Toscana compresa nella prammatica, nè potendo a forma del trattato di Londra essere incorporata con gli stati creditarj della casa d' Austria, subito che la successione Austriaca si fosse consolidata nel primogenito del duca Francesco, il gran ducato si trasferirebbe nel secondogenito, o in mancanza di esso nel principe Carlo e suoi discendenti, i quali per satisfare ai desideri dei popoli farebbero il loro risedio in Toscana.

Fra una stirpe nazionale, che si estingueva, ed una forestiera, che doveva venire, i Toscani stavano in grande aspettazione. Le adulazioni già si voltavano verso la Lorena. Molti vivevano in perplessità, e non sapevano, se più dovessero desiderare questa cosa o quella. Molti ancora niuna cosa desideravano, fatto risoluzione di lasciar portare gli accidenti al tempo, posciachè dopo tante rivoluzioni la forza aveva pur fatto ciò, che aveva voluto. Entrarono in rassegnazione, e poichè senza dimandar loro che cosa sentissero o desiderassero, da loro si richiedeva coi soldati presenti, che obbedissero, all'obbedire si uniformavano.

I presentimenti, che si avevano, che ciò, che si era ordinato casualmente, in realtà si effettuasse, non tardarono a verificarsi. La vita del gran duca Giangastone veniva mancando. Scemato il natural vigore dello stomaco, gli divenne difficile il potersi nutrire; poi sopraggiunse la febbre, e per le acque ammassate il corpo gli gonfiava. Ai nove di luglio rendè l'anima in età di sessantasei anni. Il principe di Craon, mandato dal duca di Lorena e dall'imperatore per trattare certi interessi sopra gli allodiali dei Medici, spirato Giangastone, prese possesso dello stato, e tutti gli ordini prestarono giuramento di perpetuamente nella fede del nuovo gran duca Francesco duca di Lorena volere essere.

Per qualche tempo fu la Toscana governata dai delegati di Francesco. Venne poi egli medesimo sul principiare dell' anno 1739 a prendere possesso del suo stato Italico. Addi venti di gennajo del suddetto anno, accompagnato dalla gran duchessa Mariateresa, sua moglie, fece l' ingresso in Firenze alle ore tre di

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1737. 347

notte. Smontarono alla cattedrale parata con magnificenza conforme alla solennità. Risplendeva tutta di lumi acconciamente ordinati. Furono ricevuti sulla porta da tre arcivescovi e quattordici vescovi. Si cantò l'inno festivo a più cori di musici, la città per tre sere magnificamente illuminata. Abitarono il palazzo Pitti, ma per poco tempo, perchè nel mese d'aprile ne partirono per tornare, passando per Milano, in Alemagna.

Per tale modo per la morte di Giangastone si estinse la famiglia de' Medici, sovrana della Toscana. I suoi antenati per le loro ricchezze, e per la prudenza nell' amministrare le faccende del pubblico, acquistarono una grande autorità, a cui dalla maggior parte dei concittadini erano chiamati; ma non sopravvanzarono il grado di cittadini privati, nè alcun titolo principesco affettarono. Appoco appoco i discendenti innalzarono l'animo a più alti pensieri : principi ancora non erano, ma da principi procedevano. Furono parecchie volte cacciati, e parecchie volte ancora tornarono, o per sette, ora contrarie, ora favorevoli, che prevalevano, o per forza di potenze forestiere, che parevano di non poter vivere, se delle cose Fiorentine pensiero o briga non si pigliassero. Già al comandare assoluto si accostavano, sopra la loro parte potentissima fondandosi; ma i repubblicani, che la signoria di una sola famiglia detestavano, si risentirono gravemente, e per una ultima pruova gli cacciarono, regnando in Roma, come sommo pontefice, Clemente VII, Mediceo. Atroci ingiurie cagionarono atroce vendetta. Clemente verso la sua patria crudele, chiamati in ajuto gl' imperiali, che gli avevano saccheggiato Roma, e tenutolo prigione con molta miseria in castel Sant' Angelo, spense del tutto la libertà della repubblica, dandola in preda ad uno, che mescolò la lussuria con la crudeltà, e più ancora la crudeltà con la lussuria. Il ferro ancise costui. Credettero di tornare a libertà, e tornarono a nuova tirannide. Questa volta diedero in Cosimo, che ugualmente crudo ed arbitrario di Alessandro, ma più cupo e più cauto di lui, seppe fondare con la prudenza, se prudenza si può chiamare l'adatta condotta nelle cattive cose, ciò, che l'altro aveva colla rottezza del suo procedere disperso e mandato in rovina. Per domar gente, nissuno fu più capace di Cosimo, terribil uomo, che può servire di specchio a chi di quest' arte diabolica si diletta. Il suo fare i suoi discendenti suochiarono col latte, spaventosa schiatta, venuta da quel Giovanni, terrore di Tedeschi, da quel Cosimo, terrore di Fiorentini. I successori furono tutti cattivi, eccetto un Ferdinando, che fu buono, cattivi per la libertà, cattivi pel buon costume, cui viziarono coll'esempio del proprio peggiore che pessimo. Certamente la libertà Fiorentina era incomposta, e per la sua mala ordinazione molesta a se e ad altrui. Ma e' bisognava regolarla, non ispegnerla, avere a cura la generosità degli animi, non fiaccargli ed avvilirgli. Ma chi si vuol far padrone delle nazioni sempre accusa i disordini del vivere libero, e con tutto ciò gli amatori della libertà non fanno mai senno, o piuttosto sono sem-

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1737. pre fra di loro gli amatori falsi, che per ambizione la guastano, e danno appicco al nemico per distruggerla. Firenze, sola repubblica, che avesse conservato le forme del medio evo, dimostrò colla sua fatale caduta, quanto esse forme fossero difettose, e poco confacenti ad una durevole libertà, fatte piuttosto per dare pascolo e sfogo alle passioni degli uomini di parte, che per assestare convenevolmente per ognuno una fonte perenne di quel vitale cibo di chi vive in società. Quelli, che niun altro modo conoscono ed usano di mantenere la libertà, che lo sparlare continuamente di chi tiene lo stato, o di chi occupa i primi gradi nella ordinanza sociale, non sono amici, ma traditori di lei. Quì non mi posso tenere, ch' io non citi le parole del buon Niccolò Capponi ( e chi famai migliore cittadino di lui? Certo, nissuno) il quale essendo gonfaloniere della repubblica, ed alla signorìa favellando, disse : « Certo è, che per insino all' « età, in che mi trovo, non ho mai veduto nè per « esperienza, nè per antiche memorie in altri ho sa-« puto comprendere, che il perseguitare i cittadini « nobili, è grandi e benemeriti, giovi a mantenere « uno stato, nè che il dispregiare i potenti, e quegli, « che dagli altri sono avuti in venerazione, porga « salute a chi tiene simili ordini. Anzi in contrario ho « veduto per questi modi le libertà spegnersi, e le « dignità e gli altri onori pubblici venir manco; ed ho « ritratto per l'istorie de' passati tempi essere ineon-« trato un simile effetto a quei popoli, che hanno

« mantenuto simili usanze. » La misera Firenze non

udì le patrie voci del buon Niccolò; la parte popolare, che più ancora odiava quella dei magnati che amasse la libertà, non diede ascolto a niun partito, che savio fosse, continuò ad imperversare, e Firenze perdè ciò, che l'aveva fondata, e fatta grande, ed innalzata a tale grado che a più alto non poggiò Atene stessa, che fu pure la maraviglia del mondo.

Ma non voglia Dio, che l'amore, che noi portiamo alla libertà, e il dolore, che ci cagionano le sfrenatezze di alcuni fra coloro, che la predicano, tanto ci muovano il cuore contra l'intelletto, che non riconosciamo, che due grandi lodi meritarono i Medici di Firenze, l'una comune con la repubblica, l'altra propria di se stessi. Della prima parlando dirò, ch'essi que medesimo fuoco, che ai tempi precedenti si era acceso nella repubblicana Firenze per le lettere e per le arti belle, vivo mantennero, e con nuovi pascoli fomentarono. Il bel secolo d'Italia fu chiamato col nome de' Medici, immensa gloria per una famiglia. Meritamente così fu chiamato, nè io voglio essere colla mia penna, meno ancora con l'animo, ingrato verso chi ci tramandò questa luce di cui godiamo, e che ad ogni momento ci bea. Ma la giustizia vuole, ch' io noti, che il benefico influsso già era sorto, anzi al sommo grado pervenuto, quando Firenze viveva in repubblica, e Leone, che sul Romano seggio salito, porse così liberalmente la mano sostenitrice a chi studiando e scrivendo il mondo abbelliva, Leone, dico, fu Fiorentino repubblicano, non Fiorentino sotto la sferza sovrana della sua famiglia. Aggiunsero

poscia i Medici coll' andar del tempo al merito dell' aver dato favore a ciò, che è bello, l'avere promosso ciò, che era utile. In ciò gli ultimi Cosimi e Ferdinando e Giangastone stesso furono singolari. Se piccoli non poterono tanto proteggere contro la corte Romana il grande Galileo che molestia non ne ricevesse, fecero però di modo che l'asprezza di coloro, i quali forse più ignoranti che perversi, credevano di castigare in lui la eresìa, dagli estremi rigori si temperassero: Galileo fomentarono, e chi nella nobile carriera il precedè, e chi lo seguitò. La scienza, che la natura scruta, non colle fole dell'immaginazione, ma col cimentarla colle esperienze e trarle per forza di bocca ciò, che porta in corpo, là nacque, e sotto l' ombra Medicea nacque e crebbe. Immenso benefizio, che la distruzione della libertà, e lo sconcio peccare in pessimo costume compensare potrebbe; se compensare si potessero! Quando diranno Medici, i posteri intenderanno ciò, che vi fu di ottimo e ciò, che vi fu di pessimo al mondo.

La lode propria poi della Medicea famiglia, quando recossi in mano il supremo potere della patria serva, fu, che con sommo rigore si oppose nelle materie giurisdizionali all'eccessive pretensioni della corte di Roma. Per Cosimo I, e pe' suoi successori generalmente stette, che la potestà secolare salve le sue prerogative, e la sua libertà conservasse. In ciò ebbero che fare assai, e di tanto maggiore commendazione sono degni, che il tempo e le circostanze erano loro contrarie. La repubblica era stata in questa

parte anzi debole che no. Afflisse coll'estremo supplizio il Savonarola, che con altro lume in mano correva per le Fiorentine contrade. Lasciò crescere quasi all'infinito i frati, ed eccessivamente gli arricchì. Sono essi generalmente sostenitori di Roma, e quella indipendenza, in cui erano rispetto ai superiori ecclesiastici del proprio paese, voltavano nel procurare, che il principe, anche in certe cose temporali, dalla Romana curia dipendesse. La repubblica Fiorentina coi consigli di costoro massimamente si reggeva; ma non i Medici, a cui meglio stettero a cuore i diritti del principato. Vero è però, che per evitare la taccia di protestanti, che dai Romanisti veniva loro data, procuravano con minutissima investigazione e non poco rigore la osservazione delle pratiche esteriori della religione, comandate dalla Romana chiesa. Ciò riusciva di grave molestia ai sudditi, e faceva più ipocriti che veri adoratori del nome di Dio: lo sforzare pregiudica alla fede, e chi si sente nojato, porta il freno coi denti. Ma resta, e sempre resterà, che i Medici, per introdurre ordine e giusta misura nella ragione canonica non si lasciarono vincere la pruova dal senato Veneziano, e dai sovrani di Napoli e di Milano.

I Lorenesi in questa parte non furono da meno dei Medici; ma le loro parole ed ordinamenti maggiore autorità avevano; perchè ed informati erano di miglior costume, e dalle crudeltà si astenevano. Le scienze, le lettere e le arti trovarono anche in essi favore e patrocinio: il Mediceo imperio in ciò si continuava. Civili e mansueti principi vennero da una regione di guerre a reggere la civile e doma Toscana. La libertà non vi fondarono sui contrasti delle potestà, libertà pericolosa per se e per altrui in generazioni corrotte ed ambiziose, ma la tollerarono per agevolezza di natura. Felici i popoli, quando la dolcezza del principe compensa la strettezza delle leggi! Dormirono i Toscani all'ombra dei Lorenesi ossia Austriaci, ma dormirono di un dolce sonno.

Carlo Emanuele di Savoja, liberato dalle molestie della guerra, da cui aveva raccolto qualche frutto. ma non tanto quanto aveva sperato, e stato gli era promesso, pensò ad indirizzare le cose a miglior condizione. Solito a far lento e con prudenza, andò considerando quale parte richiedesse da lui più pronto provvedimento. Sotto aspetto, che pareva indicare tardità d'ingegno, sagacissimo era; nè pinto s'ingannò sulle condizioni presenti dell' Europa. La Spagna malcontenta per avere perduto Parma e la Toscana; la Francia, che con la morte prossima del Fleury, poteva dare di nuovo helle sue solite escandescenze militari; l'Austria vicina ad essere divisa in pezzi. Carlo VI imperatore, ultimo germoglio maschio della famigha Austriaca, e per l'età e per le infermità dava indizio, che fosse presto per lasciare, morendo, la scena di questo mondo. La prammatica sanzione, per cui si era persuaso di fai cadere tutta la vasta mole de'suoi stati creditari in Maria Teresa, eta bensì stata ricanosciuta da quasi tutte le potenze; ma quando fosse venuto il caso della vacanza della successione,

le ambizioni, che ora tacevano, si sarebbero svegliate, ed avrebbero portato a ruina l'Europa. Che sono mai le carte scritte a petto dell'armi? Che le promesse, anche giurate, a petto delle ambizioni? Queste cose sapeva Carlo Emanuele, e però faceva avviso, che la presente pace fosse per durare breve spazio, e cedere presto il luogo ad una guerra tanto più grossa, quanto più gravi e complicati erano gl'interessi, di cui si aveva a trattare. Per lo che alle faccende militari applicò primamente il suo pensiero per non trovarsi sprovveduto al bisogno. Creò una scuola d'artiglierìa, la quale sotto la disciplina del de Antoni acquistò fama, e la meritò, delle migliori, che vi fossero. Instituì parimente il corpo degl'ingegneri topografi, affinchè bene ammaestrati nell'arte loro, sapessero acconciamente ed utilmente indirizzare ed i modi dello accamparsi ed i movimenti del campeggiare alla campagna, e le oppugnazioni e le difese delle piazze. Uomo perito a studiosi giovani queste cose insegnava, dico il Bertola, glorioso difenditore di Torino. Le armi si fabbricavano, i cannoni si gettavano con grandissima attività; immagini di guerra fra la profonda pace.

Quel calare facile dei Francesi in Piemonte gli dava noja; perciocchè se nemici gli aveva, le loro armi sperimentava più terribili, se amici, ne era offesa la libertà delle proprie deliberazioni. Oltre alle altre fortezze, che andava rassettando, poneva mente al passo di Susa, per cui già tante volte e da tempi antichissimi, come ancora nei moderni, la forza Francese si LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1737-1738. 355 era fatto via o per sostenere gli amici, o per combattere i nemici, o per acquistare nuovi paesi, tanto in Piemonte quanto nella più bassa Italia.

In poca distanza dalla città di Susa ed a sinistra di lei agli occhi di chi calatosi dal Moncenisio verso Torino dirizza i passi, s'innalza un ruvido greppo. tutto di macigno, il quale di qualche larghezza essendo, può dare campo a fondarvi un'acconcia fortezza. Il chiamavano ridotto di Catinat, poco valido propugnacolo allora contro chi si volesse oltre Susa divallare sulle sponde della Dora. Parve a Carlo Emanuele, che quello fosse luogo da piantarvi il baloardo del Piemonte. Diede carico di condurlo al Bertola. ugualmente atto ad edificare le fortezze che a difenderle. Gli comandò, che non guardasse nè a spesa, nè a tempo, nè a fatica, e la facesse inespugnabile. Tale ancora volle, che la facesse, che vietasse il passo a chi dalla valle della Novalesa per le due strade a destra ed a sinistra del Moncenisio a Susa si calasse. Il sito rispondeva all' intento; perocchè il monte, sul quale si fabbricò, serra la valle alla sua bocca, e non era a quel tempo dominato da nissuno dei monti, che gli stanno a sopraccapo, i quali non divennero accessibili, se non dopo che fu fatta la strada nuova del Moncenisio. Questa fortezza stava, per dir così, rimpetto a Brianzone ed a cavaliere di tutti i passi per a Susa, cui poteva altresì, per una fronte volta verso di questa città, difendere. Alle sue falde corre la Cenisia, torrente precipitoso e rabbioso, il quale sceso dal Moncenisio con le acque di colore cenerino,

il che forse diede nome a quel monte, mette quivi foce nella Dora, cui sin là trascorsa limpida e pura, del medesimo bigio suo colore contamina e tigne. Non mai si vide maggiore forza di mine. Opera affatto Romana fu; i forestieri la visitavano, come maraviglia, e maraviglia era veramente per la grandezza del concetto, per la pazienza degli uomini in farla, per la maestria dell'arte, per la fortezza delle opere. Bruhetta la chiamarono, e cinta era di otto bastioni. Venne scavata hel vivo sasso : di vivo sasso erano i bastioni e le cortifie, di vivo sasso la uffica strada, per cui vi si saliva con cannoniere e feritoje da ogni lato. Vi si scorgevano le ruvide, aspre, scabre è sporgenti schegge del macigno rotto con l'artifizio delle mine, che l'avevano rotto. Non so, ma a chi dentro e d'intorno vi si aggirava, qualche cosa d'infernale e di tremendo appariva. Tra quei spezzati, e quasi direi lacerati macigni, tra le fauci cupe delle vicine valli, tra quelle ombre scure, e quasi direi fatidiche, che di verso occidente, declinando il sole all'occaso, dalle montagne calano, e le sottoposte fondure ingombrano ed abbujano, tra il romore della veloce Dora e della velocissima Cenisia, tra quell' immenso sipario dell' Alpi, che alla poderosa Francia accenna, tra quell'altezza della Rocciamelone, che quivi vicina a foggia d'altissima torre i monti signoreggia, e portu in cima una cappella dedicata all' unile vergine, madre di Dio, l'anima s'innaliava, e da questo mondo si separava, piena di spavento, di religione e d'orrore. Tali io questi solenni luoghi

vidi, quando ancora giovinetto essendo, delle sublimi cose col cuora non ancora battuto dalle tempeste mi dilettava, tali io gli sentii. Tali io gli vidi e sentii in compagnia di un dolce amico, cui la morte mi furò, il medico Reineri, giovane d'intelletto sano e di costume onorato.

Non solamente i baloardi, ma ancora le caserme, le casematte e le altre difese della Brunetta erano scavate nella dura pietra. Un pozzo d'acqua viva nel bel mezzo della rocca, e le radici sulle quali posava, la rendevano sicura così dalle mine, come dalla sete. I magazzini poi o sotto macigno, o artefatti a botta di bomba. Aveva di più un palazzo pel governatore, e perchè non mancassero i sussidi della religione a chi difendeva la patria, una chiesa parrocchiale. La custodivano per l'ordinario un battaglione di fanti, la munivano interno a cente bocche da fuoco col numero necessario di artiglieri. Carlo Emanuele la fece per antemurale del Piemonte e dell'Italia, ma non valse; imperciocchè erano appena passati sessant' anni, dappoiche colle aspre sue cime torreggiava sull' invincibile greppo, quando un giovane capitano, che conduceva con se lo sforzo di un popolo potente e concitato, proruppe da un altro lato, e la Brunetta lasciandosi a stanca, il cuore del Piemonte allagò: a durissimi patti costrinse il vigile guardiano dell' Alpi. Quelle stesse Piemontesi mani e quelle subbie, che avevano construtto l'insuperabile rocca, furono dai tristi fati obbligate a disfarla. Molta forza di fuoco, molta di ferro abbisognò per ruinare quei massi; tant'

erano per natura e per arte ed aspri e duri e forti! Un Rana, ingegnero militare, figliuolo del famoso architetto di questo nome, che del suo sapere lasciò molti vestigi nel Piemonte, nominatamente la vaga e magnifica chiesa di Strambino, al doloroso ufficio della disfazione fu destinato: compillo e pianse. Ora poche ruine e sparsi rottami attestano in quel luogo e la provvidenza e la rabbia degli uomini: i sudori indarno sparsi. I soldati di Sardegna, per servirmi del loro traslato militare, dicono, che la Brunetta morì vergine, perchè non solamente non fu mai presa, ma nemmeno assaltata o assaggiata.

La cura, che Carlo Emanuele prendeva delle cose militari, nol distoglieva dal pensiero delle civili. Importava al retto stanziamento delle taglie, che si accatastassero finalmente le terre; la quale bisogna da' suoi precessori, e massime dal padre incominciata, già era stata condotta a compimento in Piemonte. Restava, che le si desse perfezione in Savoja; il che avvenne fra breve, essendo già entrato nei consigli del re il conte Bogino, il quale, avuto origine da un notajo di Torino, e dotato di mente profonda, ma pacata, sorte d'uomini, che ad ogni stato bene si confanno, ma principalmente al Piemonte, obbligato per la sua situazione a destreggiarsi continuamente, ed a cui ogni errore può riuscir fatale, era stato rapidamente innalzato ai primi gradi del regno. Sebbene soldato non fosse, e nei campi di guerra non esercitato, s'intendeva però di questi fastidj, e molto bene anche in ciò consigliava. Ma massimamente alle cose civili applicava l'animo, ed a buon fine le indirizzava, amato dal re, ed egli a lui molto devoto. Compissi il catasto della Savoja, operazione utilissima per lo stato e pei sudditi, che andata in disuso dai tempi Romani, fu poscia nei moderni rinnovellata dai Fiorentini, e dopo di loro da tutte le nazioni, dico da quelle, che hanno pazienza e tenacità di proposito. Il re, economo per se, economo per gli altri, indirizzava saviamente tutte le amministrazioni, nuovi fonti di rendita apriva, gli antichi curava, le spese superflue tagliava; la spesa, non che vincesse l'entrata, era da lei vinta, l'erario pubblico prosperava e soprabbondava.

Abbiamo in altro libro raccontato le controversie, che travagliavano le due corti di Roma e di Torino in ordine ai feudi papalini del Canavese, del Vercellese e dell'Astigiana. Ad ogni vacanza nascevano nuove contenzioni, che nutrivano amarezze tra l'una parte e l'altra, e servivano anche di scandalo ai sudditi, i quali le discordie dei principi, non bene penetrandone le cagioni, sogliono attribuire a leggerezza o ad ambizione, o ad ostinazione. D'altronde, siccome abbiamo già osservato, le terre, di cui si tratta, erano divenute asilo d'uomini di mal affare, che i vicini, ed i terrieri stessi affliggevano e desolavano. Richiedevasi un pronto rimedio. Il re aveva mandato a Roma per trattare un aggiustamento il conte Gianbattista Simeoni Balbo di Rivera, uomo di non poca destrezza nei negoziati politici. Faceva bene consigliandosi con se medesimo, faceva meglio consigliato dal marchese d'Ormea, che Roma ed i prelati suoi, per esserci stato, ottimamente conosceva. Balbo usaya i mezzi soliti in simili faccende, ne usaya anche degl' insoliti, se in Roma insoliti si possono chiamare quelli, di cui egli si serviva. Affettava una grandissima divozione, e non vi era messa, che non sentisse, prosternendosi in atto di fervidissima compunzione su pe' hanchi delle chiese. Così aveva fatto Ormea, quando era in Roma, e così Balbo fageya. Papa Clemente, vecchio, che sempre aveva ayuto buona religione, e più ancora, quando vecchio era divenuto, molto delle dimostrazioni dell'inviato Piemontese si compiaceva: parevagli, che il re Carlo Emanuele tutti i suoi ministri bene timorati di Dio avesse. Forse, anzi senza forse i prelati di corte, che astuti sono, e sanno bene subodorare gli uomini, non se n'ingannavano, e indovinavano che cosa ci fosse sotto: ma il buon Corsini non sospettava. Il trattamento già era proceduto molt'oltre per meszo del cardinale Corsini, nipote, e si sperava presto un accordo, che desse fine a quel lungo litigio, quando Clemente nell' anno 1740 rendè l'anima a chi glie l'aveva data.

Dopo un lungo conclave, in cui molti pertavano il cardinale Aldrovandi, fu fatto papa uno, che, non dirò già, che non se l'aspettasse, ma che nissuno aspettava, e questi fu il cardinale Prospero Lambertini di Bologna, che assunse il nome di Benedetto XIV. La suprema sede certamente ei meritava per bontà, per dottrina, per ingegno, e per quella sopportazione delle cose del mondo, che nasce per

LIBRO QUARANTESIMOPRIMO. — 1738. esperienza in chi il mondo conosce. Dopo Marcello Cervini, troppo presto tolto alla cristianità, nissun papa era salito al seggio di Roma, che per imgegno e per prudenza fosse con Lambertini da paragonarsi. sebbene per l'integrità della vita molti l'uguagliassero. Da cardinale già era conosciuto di facile e mansueta natura, nè cambiò stile nella novella dignità. Trovò modo, che per mantenere le ragioni, il miglior menzo è il non irritare gli avversari. Egli fu papa, quale il secolo il voleva. Le controversie con Roma non furono più ostilità, ma discussioni, e l'incredulità che pur troppo andava serpendo fra le generazioni, in cospetto di un papa amabile e spiritoso; s' arrestava. Come adirarsi contro il grazioso Benedetto I Ciò era impossibile. Omesse le forme rigorose della corte di Roma, che bensì irritavano, ma non più spaventavano, quel metodo seguitò che efficacemente tenerla ia piedi poteva. Nuovo impulso fu: da Benedetto nacquero i susseguenti Clementi, nacque Pio VI, tanto da lodarsi nella prosperità, quanto da compiangersi nella disgrazia: Alcuni acerbi uomini dicono, che questa fu la vuina di Boma e della religione. La quale cosa y se vera è; e' bisognerà conchiudere, che l'amabilità e la glustiais sono cose da fuggirsi. Se naequero matti e feroci uomini, non è certamente colpa di Benedetto XIV.

L'esaltazione di Benedetto diede ancora migliori speranze ai ministri Sardi di condurre a termine l'accomedamento, che già si trattava. Infatti ai cinque di gennajo del 1741 dai cardinali Valenti ed Albani

in nome del papa ed il conte Balbo di Rivera in nome del re, fu sottoscritto, confermando quello del 1738, un concordato, il quale poi fu ratificato con bolla espressa da Benedetto addì ventidue del medesimo mese. In virtù di quest' accordo il papa trasferì al re di Sardegna, e suoi successori maschi di primogenito in primogenito, e mancando questi all' agnato prossimiore, il vicariato delle terre di Cortansè, Cortanzone, Cisterna, Montafia, Tigliolo, San Benigno, Feletto, Lombardore, Montanaro, Masserano, Crevacuore, Bosnengo, Cacino, Flecia, Riva, Villa ed altre terre e castelli, il dominio delle quali apparteneva alle chiese di Torino, di Vercelli, d'Asti, di Pavia, ed alla badia di San Benigno di Fruttuaria, e di cui la santa sede era suprema signora. Pel medesimo atto la santa sede concedè insieme col vicariato il mero e misto imperio, i regali e la totale giurisdizione, riservando a se stessa l'alto dominio, in ricognizione del quale il re ed i suoi successori doveano darle ogni anno nella festa de'santi Pietro e Paolo un calice del valore di duemila scudi Romani, con una pensione di tremila scudi alla camera apostolica, obbligandone il re per sicurtà verso la detta camera le abbazie di Staffarda e di Lucedio. Inoltre il re si obbligò per lui e suoi successori di prestare al sommo pontefice il giuramento di fedeltà nella forma consueta. Restò finalmente concluso, che tutti gli abitanti delle dette terre fossero raccolti nella buona grazia e protezione del re, e mantenuti nel possesso dei privilegi, di cui godevano. Questo ultimo capitolo fu aggiunto per rispetto e considerazione di coloro fra i papalini, che si erano bene adoperati pel papa, e mostrati renitenti anche con la forza alla volontà del re nelle controversie precedenti, affinchè potessero vivere quietamente e senza molestia nei loro averi e persone.

Per l'accordo sovra mentovato altre controversie furono anche definite, che molto avevano molestato e la Romana sede e il sovrano del Piemonte. Il papa riconobbe nei principi della casa di Savoja a perpetuità la facoltà di nominare ai benefizi concistoriali nelle province di Casale, Acqui ed Alessandria, nella Lomellina e nel val di Sesia. Rinunziò ancora il pontefice al diritto di spoglio, di cui godeva alla morte dei beneficiati, a quello di gravare i benefizi di pensioni, a quello finalmente d'incamerare i frutti durante le vacanze.

La lodevole condiscendenza di Roma nel raccontato negozio, ebbe origine già in sin dal 1738, oltre le ragioni di stato, le istanze del re e le divozioni d'Ormea e di Balbo, da una brutta condiscendenza del governo regio. Il dotto e coraggioso storico Napolitano Pietro Giannone, di cui tanto si debbono onorare Napoli e l'Italia, costretto a fuggire dalla sua patria per le persecuzioni della curia Romana, a cui pur troppo e con dannabile debolezza si mostrava ossequente il re Carlo di Napoli, se ne viveva tranquilli giorni in Ginevra. L'odio dei curialisti seguitollo in quel lontano secesso, non potendo essi perdonargli, ch'egli nella sua immortale opera della

storia civile di Napoli con tanta dottrina avesse contro di loro sostenute le ragioni del principato. Il re di Sardegna, per arrivare all'aggiustamento delle sue differenze con Roma pensò di farsela benevola con secondare il loro furore contro lo storico. Giannone condotto nel 1736 per insidia di un perfido amico in un villaggio della Savoja per farvi la sua pasqua, ivi fu arrestato per ordine del re, e serrato in carcere. prima nel castello di Miolan, poscia nel forte di Ceva, finalmente nella cittadella di Torino. Quando si trattava l'accordo con Roma, il misero prigioniero, credendo di aver a fare con gente esorabile, compose uno scritto in favore dei dritti regi, ed al re mandolla. Dicono, che il re lo scritto gradisse, ma pure dalle carceri non fu l'autore sciolto, anzi trovossi con maggiore strettezza guardato. Tanto rigore anzi fu contra di lui usato, che gli venne insino negata la presenza del figliuolo, che nell'orrido carcere il voleva consolare. Scrivono, che pei conforti del padre Prever abbia abjurato le opinioni dannate dai canonisti Romani nella sua storia; ma nemmeno questo gli valse : gli aspri e rugginosi chiavistelli sempre stettero inforcati contro di lui, per forma che morì, dopo d'esseve stato sostenuto dodici anni in carcere, correndo dell' età sua il settuagesimosecondo. Eppure favori, e non ferri doveano i re a Giannone! Nè il re Carlo Emanuele era obbligato a farsi stromento dei risentimenti di Roma, ma l'infelice storico servì di vittima placatoria. Strana ventura e da nissuno, non che da credersi, da immaginarsi, che tra San Benigno di Fruttuaria e Giannone vi fosse connessione? Leggo in un recente e dotto libro del conte Ferdinando Dalpozzo, che Giannone, prigioniero di stato a Torino, godeva per quanto i tempi permettevano, della protezione della corte di Savoja; singolare spezie di protezione! Ma forse egl' intende per protezione il non averlo dato agli sbirri dell' inquisizione.

Torniamo al bene. Il Piemonte vieppiù s'inciviliva, e dirozzava, dato favore dal re alle cose scientifiche e letterarie ed alla coltivazione delle terre. L'università degli studj fioriva, l'abbate di Nollet si chiamava da Parigi per la fisica, si mandavano a Parigi chirurgi per imparar l'arte, già si vedevano pullulare i semi, che fra breve doveano innalzarsi in piante fruttifere, rallegrando e cibando il paese e l'estero, e forse ancora più l'estero che il paese, per essere lui picciolo eampo a grande gloria, e campo corso da una nobiltà tutta militare.

Ma non solo nella terraferma s'intendeva al ben fare; la Sardegna del propizio movimento partecipava. Tra le antiche abitudini degl'isolatti, la debolezza dei governi precedenti, e le commozioni della vicina Corsica, i Sardi o divisi in parti per potenti famiglie, o vagando a fine di commetter male per le montagne, s'amenazzavano molto volentieri fra di loro. I vicerè mandati dai sovrani di Savoja sino al tempo presente puco avevano profittato contro di questa peste o per debole volontà, o per mancanza di forze sufficienti a far riverta nei reconditi nidi dei ribaldi. Ostavano ancora alla purgazione gli ordini giudiziali pessimi

per la feudalità; ed anche per questo conto la Sardegna si trovava in condizione peggiore della Corsica, in cui più ancora per corruttela dei giudici che per difetto degli ordini si pervertivano i giudizi. Eranvi in Sardegna le giudicature feudali, dove i giudici erano nominati e tenevano il magistrato dai signori feudatarj, nei quali sedeva tutta l'autorità delle sentenze, anche insino al condannare nel capo. La maggior parte dei signori essendo Spagnuoli, la Spagna abitavano, conferendo il loro terribile diritto ad ignoranti od a corrotti uomini, i quali a tutt'altra cosa pensavano che a ministrare buona e retta giustizia. Costoro miravano o ad essere raffermi nell'ufficio. la qual cosa per ottenere andavano a rilento nel carcerare per non aggravare la borsa del feudatario obbligato alle spese dei carcerati, o a fare il guadagno della penna per non aver più bisogno di essere raffermi. Così o chi meritava di essere catturato restava libero, o chi era colpevole, restava scarcerato per giudicio favorevole. Non vi era nemmeno l'occhio del padrone, che pure qualche volta raffrena, perchè i padroni vivevano nella lontana Spagna. La molestia era gravissima, nè si vedeva fine agli eccessi dei partigiani e dei masnadieri. Nel luogo di Nulvi vicino alla Corsica regnava principalmente la malvagia progenie, e di là fuora uscendo infestava il vicino ed il lontano paese. « Quivi, scrive il cavaliere don « Giuseppe Manno nella sua storia di Sardegna, una « famiglia nobile chiamata de' Delitala, spartita in due « fazioni, aveva armati l' uno contro l' altro quei po-

« polani e trattigli a parteggiare ; soprattutto la pove-« raglia, che mescolata in quelle dissensioni per al-« trui impulso, non tardava a far propria la causa dei « faziosi, sia per quell' impeto che trascina dall' uno « all' altro misfatto, sì perchè in quel cozzo continuo « delle parti, essendo le uccisioni di poco men che « ogni giorno, le vendette avvicendavansi perpetua-« mente. Le femmine stesse impugnavano le arme; « ed una donna di quel medesimo casato, donna Lucia « Delitala, dava loro l'esempio dello stare immota « in sull'arcione, e del lanciarsi col cavallo fra i balzi, « e dell' affrontare gagliardamente l'inimico, e dell' « imbroccare da lunge collo schioppetto. Non perciò « solo d'animo virile : poichè sentendo di se meglio « di quello, che fosse dicevole a femmina, ricusò, « finchè visse, le nozze, e l'amore d'un sesso, di cui « non sapeva sofferire la superiorità. Quelli poi fra i « partigiani, che viveano con maggior sospetto, ripa-« ravano ne' luoghi più inospiti della Gallura, dove « aveavi montagne gremite di capannucce, e popo-« late di malfattori, che colà: entro, ed in qualche « scavo delle rocce sostentavano la vita duramente « con carni e latte : scendendone a tempo a tempo per « cercar dove e come rinfornirsi colle loro ruberie; « ridotti dal bisogno e dal mal abito a camparne come α d' arte. »

A tanto male poderosa medicina si ricercava. Il re mandò loro addosso un uomo, che non aveva paura di loro, nè di nessuno, e capace di far vedere, che la volontà forte, e la forza ordinata sopraffanno la volontà furiosa, e la forza vagabonda. Questi fu il marchese San Martino di Rivarolo, inviato in Sardegna per vicerè. Animo forte aveva da se, e facoltà libere dal re, come in simili contingenze resta necessario, che sia. Cuore duro alla compassione il muovea, ma la mente intenta alla estirpazione dei ribaldi, in qualsivoglia modo il facesse. Colle armi e coi supplizi gli spaventò : quelle bene distribuì nelle stanze più opportune, questi diede sui luoghi stessi, dove i malfattori avevano i delitti commesso. Gran cosa era il vedere l'empio sichrio, il quale aveva dato terrore alle popolazioni, e pareva, che nè di Dio, ne degli uomini temesse, ora montare tinto del colore della morte le fatali scale in cospetto delle medesime popolazioni, e sul terribile travicello l'infame e colpevole vita lasciare. Così le forche gli finivano. S' accorgevano, che il mal fare ha corta vita, e che il vivere onesto è anche il più sicuro. Quelle teste appiccate sui patiboli, e quelle membra fatte in quarti ed appese agli alberi ammonivano, che era giunto in Sardegna chi sapeva opporre flerezza ad atrocità, giustizia inesorabile a non esorabili assassini. Parve loro, che fosse un mal giuoco: Cominciarono à pensare che fosse meglio fuggire da una patria insanguinata dalle loro mani, e da quelle del boja, che lo starvi a commettere le solite sceleratezze. Nè avevano modo di nascondersi nei cupi recessi delle montagne; perchè Rivarolo, fatto stanziare un buon nervo di soldatesca in Nulvi, e poscia in Ozieri per tener in freno quei fomiti principali delle risse e degli omicidi, e

dar forza alle minori spedizioni, mandava poi nei più ardui e reconditi luoghi i soldati più spediti, i quali condotti da uomini del paese fedeli al principe. ed amatori del vivere ordinato, gli cavavano dalle spelonche, e gli davano in mano di chi dovea far loro capire, che una fiera e possente mano era arrivata in Sardegna. I presi furono giustiziati, nè v'era luogo a preghiere di parenti o d'amici; nè la giustizia era vendereccia. Rivarolo poteva tenersi per crudo, e certo era inesorabile, ma vile no. La cosa andò, che l' isola tocca da sì pungente sferza, restò sgombra da quell'abbominevol seme di sgherri e malandrini. Fu medicina di ferro e di fuoco, ma pure condusse a salute. Le campagne e le strade divenute libere testimoniavano del provvido governo. Questa fu giustizia suprema, cioè regia, innanzi alla quale le giustizie minori dei feudatari dovettero tacere. Quei tratti risoluti davano a divedere, che il vicerè non voleva intoppi contro la sua mano vendicatrice, e mormorassero pure i signori nella lontana Spagna, o nella presente Sardegna per le violate ragioni del feudo, quanto volessero. Ei voleva, che il re fosse re, massime nella giustizia; imperciocchè nissun diritto più regale, cioè inerente alla potestà suprema v'è, che il dare il tuo ed il mio a chi spetta, e le pene a chi le ha meritate.

Castigati i colpevoli, Rivarolo pensò ad assicurarsi dei sospetti. Gli mandò in esiglio per cinque anni, o nei presidj di terraferma fra i soldati. Io non negherò già, che fra gli atti rigorosi, alcuni non siano stati ingiusti, alcuni iniqui; l'isola era divisa in parti, l'una calunniava l'altra, difficile era lo scernere la verità dalla menzogna; anzi io sono certo, che alcuni e forse non pochi ed ingiusti furono ed iniqui; l'odio e la vendetta dei denunziatori produceva le ingiuste condanne. Dolore ed orrore ne dee sentire chiunque non abbia l'anima sgombra da ogni sentimento d'umanità e di giustizia. Quì non si può far altro che deplorare, che i cattivi ordini pubblici di quei tempi, massimamente i giudiziali, avessero fatto crescere la pessima razza a tale punto in Sardegna, che per estirparla sia stata necessaria una maniera di giudizi, per cui l'innocente poteva essere nella pena accomunato col reo; della quale niuna cosa più lagrimevole, nè che più si debba fuggire, l'uomo immaginare potrebbe.

Ora a più lieti eventi dobbiamo volgere il pensiero e la penna. La lontananza di molti fra i signori, che avevano tirato con se i devoti, l'esilio dato ai sospetti, l'esilio preso volontariamente da chi per la coscienza rea temeva i supplizj, avevano menomato la popolazione in Sardegna, onde molti luoghi rimanevano deserti, altri con pochi abitatori, tutti senza la debita coltivazione. Le terre ancora, come suole, male coltivate rendevano l'aria malsana; il che giunto alle cagioni antiche dell'intemperie cambiavano molte parti della deliziosa e feconda isola in lande insalutifere e mortali. Nè alcuna speranza di miglioramento si poteva avere, se le anime viventi nei desolati luoghi non si propagassero. Il rigido Rivarolo quivi s'invogliò di un concetto benefico e dolce. A modo suo il

fece, e forse non ve n'era un altro. Si volse a chi poteva spendere, e disse, doversi dare i paesi spogliati d'abitatori a titolo feudatario a chi volesse e potesse chiamarvi coloni con anticipazione di fondi per l'edifizio delle case, e la coltivazione delle terre, e con altre agevolezze tendenti ad allettare.

Nol disse invano. Messo il pensiero in considerazione del re, restò appruovato. Ben sapeva quel, che si faceva. Già aveva tenuta alcuna pratica con un Tagliafico, il quale venuto dall'isoletta di Tabarca, aveva mostrato desiderio di trasportare i suoi Tabarchesi in qualche sito propizio della Sardegna. Bramavano di lasciare una sede infetta di barbari, e da essi infestata, siccome quella che situata è nelle fauci dell' Africa rincontro della spiaggia del regno Tunisino. Molto a proposito per la sede dei vegnenti si scopriva l'isola di San Pietro, posta assai vicino alla costa occidentale della Sardegna, non lungi dalla sua punta meridionale, luogo opportuno per la fertilità delle terre, e scala accomodata ai naviganti, che per quelle marine andavano trafficando. Col popolare ed afforzare San Pietro, facevasi anche un altro giovamento, il qual era, che se ne allontanavano i corsari, che là si ricettavano e nascondevano per rubare. Piacque il disegno al re. Rivarolo vicerè, e Bottone di Castellamonte, intendente generale trattarono con don Bernardino Genoves, marchese della Guardia, affinchè l'isola di San Pietro in feudo ricevesse, e popolatori vi allettasse, e mezzi di stare, di coltivare e di crescere loro somministrasse. Il Genoves nell' opinione di loro agevolmente si lasciò portare, presto furono accordati i patti: fosse l'isola ceduta in dominio feudale a Bernardino Genoves col titolo e dignità di duca; le spese maggiori dello stabilimento fossero a carico di lui; vi si ergesse una bastita ed una torre contro gl'insulti degli Africani; il re vi trasportasse a spese pubbliche i popolatori, e gli difendesse; la colonia avesse nome Carloforte in onore e memoria di gratitudine verso il re Carlo.

Venivano i Tabarchesi, venivano con esso loro Genovesi delle riviere, e uomini d'altre regioni, cui muovevano o il fastidio dell'antico nido, o la speranza di trovarne uno migliore. Sbarcarono a Cagliari. Servirommi delle parole del cavaliere Manno: « Pa-« ravasi allora innanzi agli occhi del vicerè e degli « abitanti della capitale, uno spettacolo assai gradevole « nello scendere dei novelli coloni sul lido. Uomini « di fiorita gioventù, o di robusta salute, corporatura « da faticanti, bell' aria di volto, e forme aggraziate « nelle femmine, palesi i segni di lieta fecondità; le « giovani spose tutte incinte nell' approdare, perchè « al giungere in Tabarca la novella del conchiuso aca cordo, trenta matrimoni si strinsero allo stesso « tempo; abbondanti provvisioni di vestimenta e di « masserizie; arredi per la pescagione, e stromenti « per la coltura delle terre. Talchè di leggieri si co-« nosceva, non esser eglino profughi dalla terra. « patria, cacciatine dall' ozio o dalla miseria, ma a spinti dall' industria a ricercare positura tranquilla « lungi dall' abitazione de' barbari. »

Furono lietamente accolti da ogni ordine di persone; l'arcivescovo Falletti fu loro largo di un donativo, il vicerè diede le trabacche della guerra di Sicilia, perchè potessero attendarsi, e dar tempo alla fabbrica delle abitazioni: il novello duca di un magnifico sostentamento gli soccorse. Il re poi arricchì co' suoi doni la chiesa parrocchiale; fondossi Carloforte. Cominciaronsi le opere, chi murava, chi solcava le terre col vomero, chi diradava i boschi con le scuri, chi cercava le salutevoli acque, ed in rigagnoli le accoglieva, chi piantava viti, ed altri alberi fruttiferi, chi intendeva sui burchietti alle pescagioni, chi in mare si profondava pei coralli, ogni cosa in moto, ogni cosa promettente; le giovani donne allattanti sulle zolle i piccoli figliuoli mezzo Africani, mezzo Europei; canti, fiori e frutti là dov' erano silenzio e deserti. Crebbero in prosperità, crebbero in numero. Benedicevano Iddio, datore della quiete, benedicevano la prudenza del principe, benedicevano la volontà del Rivarolo e del Castellamonte; la crudele Africa appoco appoco dimenticavano. San Pietro degnamente rispondeva a Paomia, coloni pure più felici dei Greci, poiche non furono dal furore cittadino distrutti.

FINE DEL LIBRO QUARANTÈSIMOPRIMO.

## LIBRO QUARANTESIMOSECONDO.

## SOMMARIO.

Vuove tribolazioni in Corsica, e per quali cagioni. I Corsi dichiarano del tutto la loro franchigia, e si separano intieramente da Genova. I nuovi affrancati, e gli antichi signori combattono con grandissima rabbia fra di loro. Ed ecco arrivare in Corsica Teodoro Neuhof, finissimo aggiratore, e peregrinatore venturiero di molti paesi: i Corsi il fanno loro re. Teodoro assume il titofo regio, e fa quà e là atti da re. I Genovesi pubblicano, ch' egli è un birbante, ed egli pubblica, che i Genovesi sono tiranni. La commedia si cangia in tragedia, e seguono fatti d'armi, in cui Teodoro combatte virilmente. Poi se ne va pel mondo in cerca di nuovi soccorsi. È cacciato in prigione in Olanda per debiti, ma colle sue girandole finalmente se ne libera, e torna in Corsica con non poche armi e munizioni da guerra. I Francesi vengono nell' isola in ajuto dei Genovesi. Seguono accordi, ma poco durevoli. Teodoro, non credendosi più sicuro nel suo regno, se ne va. Lamenti dei Corsi su gli ajuti dati dai Francesi ai loro nemici. Gl' isolani resistono ferocemente, ma finalmente sono vinti, e sottomessi, sforzandosi massimamente i Francesi condotti da Maillebois. Questi lasciano l'isola: assetto, che le si da. Nuovi tumulti nella irrequieta Corsica. Quindi si narrano i travagli, che quell' Alberoni da alla piccola repubblica di San Marino, e come s'avventa contro di lei con soldati e sbirri, e come finisce questa trama dell' audace prete Piacentino contro di quell' innocente stato.

Da un'isola adesso, riandando gli avvenimenti d'alcuni anni avanti, trapasserò ad un'altra. Non ancora un anno era trascorso, dappoichè si erano po-

sati i tumulti di Corsica, quando nuovi romori vi si levarono. Nissuna delle due parti era contenta. Due motivi principalmente agitavano gli animi in Genova, e questi erano il pensiero, che fosse stata offesa la sovranità per le concessioni fatte ai Corsi, ed il considerare, che quegl' isolani, facili per natura a dar la volta, memori, anche più del dovere, delle ingiurie, irritati per le ostilità passate, già avvezzatisi ad un certo grado d'independenza durante la guerra, entrati in minor concetto verso dei Genovesi per aver loro fatte resistenza, ed avergli obbligati a ricorrere per ajuto agli esteri, ed a far accordo, di nuovo insorgessero, anche senza legittima cagione, e la repubblica in nuovi travagli e pericoli ravviluppassero. Bene era vero, che essendosi i principali capi condotti in lontani paesi, mancava il più attivo fomite della rivoluzione; ma la mala contentezza, e la inclinazione al muoversi essendo generali, essi potevano facilmente tornare, giacchè il governo per intercessione, e quasi per comandamento dell'imperatore era stato obbligato a mettergli in libertà. Sebbene poi quelli, che avevano più di ognuno volte in loro favore le volontà dei Corsi, fossero assenti, viveano ciò nondimeno ancora nell' isola altri personaggi, che per valore ed ardimento, e per la fede, che i nazionali avevano in loro, erano pericolosi, e potevano dare fomento e regola a nuove turbazioni.

Oltre a tutto questo le discordie, che già si prevedevano in Europa per la creazione del re di Polonia, travagliavano non poco il senato Genovese. Egli an-

tivedeva, che una delle parti belligeranti, e forse ambedue non avrebbero ommesso di ricercare la repubblica di alleanza; la quale deliberazione ella non avrebbe voluto accettare, stante che stimava più convenirsi a' suoi interessi lo starsene di mezzo ad osservare. Nè era ben sicuro, che la neutralità stessa serbare potesse, e temeva, che, malgrado della sua volontà, venisse ravvolta nel pericoloso turbine, che si andava ingrossando, e già scuoteva le fondamenta dei potentati. Le pareva impossibile, che una parte non tentasse, per nuocere all'altra, la violazione dei territori riveraschi; il qual timore principalmente la turbava rispetto alla Spagna ed alla Francia, già in procinto di varcare per condursi alle guerre di Lombardia. Ora non era cosa credibile, che sdegnata una delle potenze o pel riffuto dell'alleanza, o per la tolleranza del passo, non fosse per usare a suo vantaggio le male disposizioni, che asperavano i petti dei Corsi contro i Genovesi, e la ribellione non suscitassero ed ajutassero. Della quale cosa tanto più ragionevolmente si doveva temere, quanto che già l'imperatore, a petizione degli stessi Genovesi, si era mescolato nella prima ribellione; il che dava ed esempio e pretesto non pure all'imperatore stesso, quanto agli altri potentati, che contro di lui muoveano le armi.

L'arrestamento fatto dai Genovesi dei quattro capi Giafferri, Ciaccaldi, Aitelli e Raffaelli, arrestamento, cui i Corsi credevano contrario ai patti, aveva singolarmente inasprito gli animi loro, e andavano spargendo, che siccome per forza gli avevano poscia ri-

377

lasciati, così, cessata la forza per essere l'imperatore implicato in altre guerre, verrebbero a determinazioni rigorose contra gli altri capi rimasti nell'isola, e non atterrebbero in nissuna cosa le promesse. Esfettivamente, ora un giorno, ora l'altro, e sotto specie d'altrì pretesti la signoria mandava esuli dalla Corsica coloro, che più si erano dimostrati ardenti nelle discordie passate. Ciò faceva appunto pei sospetti, che aveva, argomentando, che, mancati i principali instigatori, nissuno s'ardirebbe di cominciar a prorompere in nuovi tumulti. L'amorevolezza e la rigidezza recavano uguale pericolo, quella dava ardimento ai malcontenti, questa recava stimolo ed irritamento. I Corsi inoltre si lamentavano, che le regole di governo stabilite sotto la sicurtà dell'imperatore, parte non fossero osservate affatto, parte a mal fine ed a loro pregiudizio interpretate. Le parôle stesse offendevano, e male i Corsi sopportavano di essere chiamati col nome di sudditi, peggio poi ancora quando sentivansi chiamare con quello di ribelli; la quale cosa era imprudentemente affettata da alcuni anche fra coloro, che tenevano i magistrati. Nella condizione, in cui erano gli animi reciprocamente, ogni cosa, anche minima, dava offesa. Certamente gli sdegni, che già da tanti secoli passavano tra una nazione e l'altra, non si potevano, non ohe spegnere, attutare con quattro regole stipulate sotto l'ombra di un sovrano d'Alemagna.

I Corsi mandarono a Genova un Ginestra, affinchè al principe rappresentasse gli aggravamenti, di cui si

dolevano, e della osservanza dei patti la repubblica richiedesse. Le lagnanze, delle quali alcune erano fondate, altre no, e frutto solamente di animi scontenti, parvero molto nojose al senato, che si confermò nella sentenza, che quello fosse un popolo rangoloso, fastidioso, rammaricatore perpetuo, della dolcezza abusante, della fermezza sdegnantesi, indisciplinabile. Pensò con lui non si poter vivere che con la forza. Ginestra fu ricevuto coi sopraccigli levati, nè impetrata alcuna richiesta, con altra risposta se ne tornò, se non che si osserverebbero i patti. Per la quale risposta i Corsi accrebbero la mala volontà, che già tenevano contro dei Genovesi.

In questo mezzo essendo entrato l'anno 1734, alcuni moti di sollevazione si erano fatti sentire nella pieve d'Orezza, nei quali concorsero tostamente alcuni paesi circonvicini. Ma quando il Ginestra tornato da Genova partecipò ai popoli la durezza, che aveva incontrato nel governo, e come fosse stato tenuto in poco conto, la sollevazione andò maggiormente allargandosi. In ciò si mostrarono specialmente vivi quei della pieve di Rostino. Non contenti a fare da se, molti Rostinchi si aggirarono per le montagne, in cui maggiore viveva l'amore della libertà, e l'odio contro i Genovesi. Predicavano, nissuna fede più doversi prestare a Genova; da quel, che aveva fatto, doversi giudicare di ciò, che aveva in animo di fare; ora essere tempo di levarsi in ogni luogo, e concorrere in una sola volontà per opporsi alle mire perniciose dell'intrattabile signoria; ciò, che la fede giurata non aveva potuto mettere in sicuro, doversi assicurare con la forza. Già il corno sonava da monte in monte, già uscivano furiosi dai loro alpestri recessi, e dando mano all'armi, che nascoste avevano, si calavano a romore verso il piano, dove i Genovesi avevano i loro presidj.

Come prima le sinistre novelle pervennero in Genova, il senato credè opportuno di scambiare il Rivarola con mandarvi, come commissario generale ad amministrare ogni cosa, il senatore Gerolamo Pallavicino. Portava graziose parole; ma non fruttarono. Fra i risentimenti delle parti la dolcezza è stimata debolezza. I Corsi ne presero maggior ardire. Si congregarono non pure segretamente, quanto palesemente in tutte le pievi, e da una pieve all'altra si mandavano le parole per formare una intelligenza generale. Pallavicino, che queste cose sapeva, volle metter le mani addosso ai primari instigatori. Gli venne fatto di arrestare Pierfrancesco Alessandrini. Fè correr dietro a Giangiacomo Castineto, e nol potè avere. Trovossi anche in obbligo di restituire in libertà lo stesso Alessandrini per essere stato preso in chiesa, luogo immune. La persecuzione contra di questi due capi crebbe oltre misura l'indegnazione. Tutti gridavano di volersi vendicare. In Rostino si assembrarono. Erano con loro il Castineto, e Giacinto Paoli, padre di quel Pasquale Paoli, di cui avrà nel progresso molto a parlare la presente storia.

Pallavicino mandò gente per dissipare quella testa di sollevati, ma assalita dai Corsi restò rotta, quan-

tunque in assai minor numero fossero che i soldati della repubblica. In questo mentre Luigi Giafferri, a cui niun suono più gradito poteva pervenire che i romori della sua patria, partitosi da Livorno, era in Corsica ritornato: poco appresso vi giunse il piovano Aitelli. I nazionali inanimiti dalla presenza di capi, cui in tanta stima ed affezione avevano, innalzarono l'animo a cose maggiori. Vollero, non più difendersi, ma offendere. Giafferri, che uomo pratico ed animoso era, a ciò gli confortava, parendogli di non essere al mondo, se Genovesi non ammazzasse. S'armarono assai grossi, mossero un gran tumulto, erano settemila uomini di montagna, e di qual animo può pensare il lettore, e contro Corte corsero furiosamente guidati da un Maldini. Considerarono, che quella città posta nel cuore dell'isola, in sito forte, e centro di molte strade non poteva rimanere in potestà della signoria senza estremo pregiudizio della causa loro. Erano stati mandati a custodia della città cinquecento fanti e del castello ducento: qualche fortificazione fattavi da Vachtendok assicurava la piazza. Ma tra la subitezza del caso, ed il numero e l'impeto degli assalitori, Corte cesse, ed il presidio repubblicano, uscitone con gli onori di guerra, passò, secondo i patti convenuti, a San Pellegrino. Questo successo aggiunse novelle forze all'ardire dei sollevati, i quali divenendo un giorno più che l'altro più numerosi, scesero verso i piani alle spiagge, e sforzarono i soldati e magistrati della repubblica a ripararsi nelle piazze forti di Bastia, Calvi, San Fiorenzo, Bonifazio

ed Ajaccio. Quante armi o vettovaglie trovavano nelle pianure, tante trasportavano ai luoghi sicuri delle montagne. Portarono via certe granaglie appartenenti al vescovo d'Aleria; il vescovo gli scomunicò: ma essi il fecero fuggire sino a Bastia, e se non fosse fuggito, e che preso l'avessero, non so quello, che gli avrebbero fatto.

Il furore non toglieva loro del tutto l'intelletto. Applicarono l'animo agli ajuti esterni, risoluti a darsi a chiunque, purchè sotto la signoria di Genova non tornassero. S'accorgevano, che senza la tutela di un principe potente, non avrebbero potuto finalmente resistere alle forze della repubblica. Poca speranza avevano nell'imperatore per trovarsi lui impacciato in una guerra pericolosissima contro Francia, Spagna e Sardegna. Dei Francesi non si fidavano per avergli troppo vicini e troppo potenti: dubitavano di giogo. Inoltre il darsi alla Francia non aveva alcun fondamento di ragione, mentre la Spagna, come erede delle ragioni dei re d'Aragona, presentava qualche titolo alla possessione della Corsica.

Per la qual cosa, subito dopo l'acquisto di Corte, quivi si adunarono a parlamento, correndo il mese di maggio del 1734, circa seicento capi di famiglia: determinarono di mettersi sotto la protezione della corona di Spagna. A questo fine avevano inalberato in parecchi luoghi, massime sulle cime più alte delle montagne la bandiera di Aragona. Spedirono a Madrid il già nominato canonico Orticoni a fine di fare opera, che significasse al re, volere i Corsi in balla di lui

essere, e pregasselo, che in di lui cura fosse il loro stato, e di tutte le cose, che loro fossero di bisogno, gli agevolasse. Non fu esaudita la domanda. Il re di Spagna, che aveva posto il pensiero a più alta impresa, cioè al conquisto di Napoli, ritirandosi da qualunque risoluzione, che questo suo principale disegno o ritardare o scompigliare potesse, non prestò orecchio alle istanze degl'isolani. Il motivo vero non disse: solo si lasciò intendere, che non era decoro di corona il dar fomento ad una ribellione. Genova intanto mandò nuove genti in Corsica, ed in luogo del Pallavicino i due senatori Ugone Fiesco e Piermaria Giustiniani.

Fiesco e Giustiniani arrivati in Bastìa, scrissero lettere a Giafferri, ed agli altri capi del popolo informandogli, essere venuti per sedare i tumulti, e per ciò esponessero le loro ragioni, che se giuste fossero, il senato le avrebbe con favorevoli orecchie udite. Risposero, non voler trattare, se prima non erano accertati, che l'accordo avrebbe per sicurtà la Spagna, la Francia e la Sardegna, posciachè Genova non aveva portato rispetto a quella dell'imperatore. A questo passo ogni trattato di concordia restò interrotto. Infrattanto una orribil voce si sparse, o fondata fosse in verità, o messa fuori solamente per concitare vieppiù le popolazioni, e fu, che i Genovesi avevano voluto far assassinare Giafferri. Un colpevole, o creduto, o voluto far credere tale, fu ucciso col supplizio del palo.

Innalzarono maggiormente i pensieri. Giafferri gli

stimolava. Cominciarono a volere, non più giusti e sicuri patti, ma una totale franchezza da Genova, ed un governo proprio. L'implacabile capo dei Corsi chiamò una consulta generale in Corte, prescrivendo a tutte le pievi di mandarvi un deputato eletto dai capi di famiglia per stabilire qual forma si dovesse dare al reggimento politico della Corsica. Si adunarono il di trenta di gennajo del 1735. Quivi per prima cosa Giafferri fu riconosciuto da tutti, con Ciaccaldi assente, capo e generale della nazione. Accettò con animo pronto, ma avendo chiesto un compagno, gli venne dato Giacinto Paoli. In questo Orticoni arrivò di Spagna con l'amara novella, che il re non aveva voluto raccogliergli nè in balìa, nè in protezione. Si confermarono nel pensiero di reggersi da se, e come già sicuri fossero di ciò, che accadere dovesse, e come se Genova al mondo più non fosse, o che i potentati non fossero mai per intervenire in quella discordia, statuirono una norma suprema di reggimento, cui chiamarono legge del regno e della repubblica di Corsica. Gente veramente invasata, che credette, che pochi montanari potessero regolare da se ciò, che se non coll' intervento e consenso dell' Europa si poteva ordinare.

In primo luogo elessero per loro protettrice l'immacolata concezione di Maria vergine, e vollero, che la sua immagine fosse impressa sulle armi, e sugli stendardi, e che se ne celebrasse la festa in tutti i paesi con salve di moschetteria e di artiglieria;

Poi, che fosse cancellata ogni reliquia del governo

Genovese, e le sue leggi e statuti bruciati pubblicamente;

Ancora, che le terre, feudi e ragioni dei Genovesi fossero posti al fisco;

Che chi insinuasse in qualunque modo, che con Genova si trattasse, od al nuovo governo non obbedisse, fosse punito di morte;

Che Andrea Giaccaldi, Luigi Giafferri e Giacinto Paoli fossero riconosciuti primati del regno col titolo di altezza reale;

Che le merci ed i lavorii di ogni qualità si facessero a nome dei primati del regno;

Che vi fosse una dieta generale con titolo di serenissima, composta dai deputati d'ogni città e villaggio. In lei stesse la facoltà di deliberare e decidere di tutti gli affari, e delle tasse e delle imposizioni;

Che la dieta non potesse essere convocata che d'ordine dei primati;

Che per l'esecuzione delle leggi, e la nomina dei magistrati e degli ufficiali si civili che militari, fosse creata una giunta di sei soggetti col titolo, ciascuno, di eccellenza, i quali finissero l'ufficio in tre mesi, e fossero cambiati di tre mesi in tre mesi dalla dieta generale, se fosse giudicato a proposito;

Che vi fosse un magistrato sopra la guerra, uno sopra l'abbondanza, uno sopra i comuni, uno sopra le monete, uno sopra il crimenlese, quest'ultimo con la facoltà di formare processi segreti sopra i traditori della patria o sospetti di tradimento, e di condannargli.

I narrati capitoli di ordinamento politico erano per la maggior parte frutto dell'ingegno di Sebastiano Costa, Corso di nazione, il quale avendo avvocato lungo tempo con lode presso ai tribunali di Genova, si era poi trasferito in Corsica, dove procedendo accesissimamente nelle rivolture della sua patria, era stato creato auditore generale dell'isola.

Fu questo un seme gettato al vento, o per meglio dire, in una terra tanto smossa che non dava appicco a radici. La guerra infuriava. I Corsi andati nelle giurisdizioni di Bastìa e di Nebbio per raccorre i danari delle contribuzioni, non si contentarono dell'avere scosso a tale effetto i loro partigiani, ma si diedero ad incrudelire contra coloro, cui credevano, o supponevano aderenti a Genova, e le loro persone strapazzarono, e le case e le robe mandarono a fuoco ed a ruba. Più oltre sarebbero proceduti, se due squadre della repubblica, l'una di mille soldati condotta dal colonnello Lorca, l'altra di ottocento sotto la guida del maggiore Marcelli, venute da Bastia, non gli avessero affrontati e di leggieri fugati, di maniera che Olmetta, Barbagio, Biguglia, Ortale, Luciana, ed altre terre, le quali già avevano obbedito ai sollevati ritornarono a divozione di Genova. I soldati della signoria avevano vinto per valore, e pel regolato combattere, ed anche pel poco animo dimostrato dai nazionali in quest' incontri, ma bruttarono la vittoria con insulti, sangue e rapine, vendicandosi pur troppo a dismisura delle enormità commesse contro gli amatori del nome Genovese. Ma il loro VIIÎ.

furore, come quello dei Corsi, trovò condegno castigo. Datisi al gozzovigliare ed al tracannare in Biguglia, come se un vigile nemico non avessero all' intorno, vennero in tanta ebrietà, che nè del pericolo, in cui erano, nè di cosa che fosse, e nemmeno di loro medesimi si avvedevano, o si ricordavano. I nazionali attenti, e sitibondi di vendetta, vennero loro sopravvento e diedero addosso con tale furia che più di cinquecento con orribile macello ne tagliarono a pezzi, e circa ducento presero prigioni. I superstiti, a cui il vino non aveva del tutto tolta la ragione e le forze, fuggendo a corsa, si ricoverarono in Bastìa: molti però per la fretta annegarono nel fiume di Furiani.

Mentre la fortuna con accidenti ora prosperi, ora avversi, travagliava le cose dei due popoli nemici in Corsica, senza che i Corsi potessero sperare di sforzare i Genovesi nelle terre murate, che ancora occupavano, il quale avvenimento solo poteva dare agl' isolani la vittoria compiuta in mano, la repubblica aveva preso a fare un altro modo di guerra, tanto più pericoloso pei sollevati, quanto che essi non avevano mezzi sufficienti per opporsegli, e gli privava di quelle cose, che non solamente al guerreggiare, ma al vivere erano necessarie. Non tanto che la signoria avesse interdetto ogni commercio coi presidi, faceva ancora correre da' suoi legni armati i mari vicini, per modo che ogni accostamento all'isola di bastimenti amici ai Corsi diveniva difficile e quasi impossibile. Non potevano adunque provvedersi dei LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 387

generi necessarj al vitto, nè delle provvisioni per la guerra. Da un'altra parte non avevano esito gli olj, i vini, e gli altri proventi dell'isola, che loro sopravvanzavano. S'ingegnarono di supplire al sale coll'acqua salsa, alla bambagia colla midolla de'giunchi, poveri mezzi, che dimostravano e la ostinazione e la estremità del vivere, in cui erano. Penuriavano con grave danno di munizioni, di ferro e di corami.

In mezzo a travagli tanto tormentosi, s'insinuò fra i Corsi la solita peste delle nazioni, che si reggono a popolo. Insino a tanto che di altro non si era trattato che di correre contro i Genovesi, e della loro superiorità sbrigarsi, avevano consentito tutti unanimi e concordi; ma quando si venne in sull' ordinare lo stato, ed alla elezione dei magistrati, ognuno voleva restar di sopra, ed occupare i primi gradi; imperciocchè, tolto Giafferri, Aitelli, Giacinto Paoli e Sebastiano Costa (Ciaccaldi trovandosi assente), che per ingegno e per valore si vedevano avanzare ogni altro, ed in favor dei quali tutti cospiravano, infinite gare sorsero fra i pretendenti di minore fama. Questi voleva essere della giunta, quell'altro della dieta, quest'ultimo dei magistrati superiori o dell'annona o della guerra o di qualsivoglia altro, per modo che con molto calore gli uni gli altri astiavano ed odiavano: la calunnia spargeva veleno. Le dissensioni arrivarono a tale, che si venne anche in sul menar delle mani, bruttandosi col sangue civile la cuna stessa della libertà. La vittoria di Biguglia per le sfrenate ambizioni dei pretendenti ai gradi, si cambiava in disgrazia, e quella causa, che già così promettente sembrava, pendeva verso la sua ruina. I popoli sono, se lecita è la comparazione, come i cavalli generosi, impazienti al freno, intemperanti senza. Tanto poi essi sono in tale natura sprofondati, che chi per buon consiglio glielo dice loro, ne va con le sassate.

La signoria, a cui queste cose non erano nascoste, e che aveva veduto riuscire a pessimo fine l'amministrazione del severo ed odiato Pinelli, mandato per la seconda volta a governare in Bastia, inviò con deliberazioni soavi due uomini savj, Lorenzo Imperiali e Paolobattista Rivarola, affinchè s'ingegnassero di pacificare l'isola. Sperava, che tra la difficoltà del vivere ed il fastidio delle discordie, i malcontenti avrebbero finalmente conosciuto, che ogni condizione è migliore dell'anarchia.

Sparsesi appena la notizia dell'elezione dei due commissarj, e del loro pacifico mandato, il consiglio della nazione, vedendo di non potere più lungamente reggere uno stato di cose, che precipitava, spedì, sull'entrare dell'anno 1736 a Genova due deputati per trattare la concordia. Proponevano,

Che i diritti della repubblica sopra l'isola non dovessero consistere che nel mandarvi provveditori per ricevere i tributi, mantenere i privilegi dei popoli, e decidere gli affari militari e criminali;

Che la repubblica rinunziasse all' ingerenza degli affari civili, e consentisse, che si formasse un senato in Bastia, tutto composto di Corsi, e indipendente da quel di Genova; LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 389

Che in questo senato si decidessero tutti gli affari dell'isola;

Che si definisse il numero delle soldatesche, cui la repubblica potesse tenere in Corsica, e quello delle piazze, che occupare dovessero.

Nella depressione, in cui era caduta la loro impresa, non si potrebbe discernere, se queste proposizioni dei Corsi meglio dimostrassero, ch' essi fossero coraggiosi o temerarj. Forse i capi in ciò avevano operato a ritroso dell'opinione dei popoli. Il senato non le udì senza sdegno; i deputati se ne tornarono senza conclusione. Rivarola partì per la sconvolta isola, rimasto a Genova l'Imperiali, o che fosse cagionevole di salute, o che disperasse del caso.

Pervenuto Rivarola in Bastia, s'accinse a guerra, ed assoldava gente fra gli aderenti. Seguitarono alcune fazioni, o piuttosto tentativi di poca importanza, i Corsi non avanzavano le cose loro in meglio, e benchè si fossero impadroniti di Aleria, dove trovarono quattro cannoni con qualche munizione, e della torre di Paludella, e di alcuni altri luoghi, si vedevano in declinazione. Rivarola rendè ancor più stretto il modo di guerra, che si era principiato ad usare, interrompendo il commercio dentro, le navigazioni sulle coste. Parecchi distretti già si erano sottomessi, massimamente quel di Tavagna, uno dei più considerabili. Già era per terminarsi la lunga e molesta contesa, stanchi i Corsi, pertinaci i Genovesi, quando un accidente improvviso, strano e da non essere mai da nissuno, non che preveduto, immaginato, cambiò il corso delle cose, e diede novelli spiriti a chi già ne andava mancando.

Ai dodici di marzo del 1736 diede fondo in Aleria una nave con bandiera Inglese sotto il governo del capitano Dick, proveniente da Tunisi di Barberia. Portava un uomo strano: chi fosse, non si sapeva dai popoli. Portava un abito di scarlatto lungo sino a terra a norma degli Orientali, e zazzera molto acconcia, con a fianco una spada alla Spagnuola, ed in mano una canna d'India ritorta in cima a forma di becco. Parlava bene e pulitamente varie lingue, ed aveva buona luchera. Al sembiante, agli atti pareva di qualità: l'età di circa quarant'anni. Sbarcò con onorevole comitiva di sedici persone, due ufficiali Francesi, un segretario di Portoferrajo maggiordomo, un maestro di casa di nazione Livornese, un cappellano, sette staffieri, tre Mori, fra i quali uno era vocato Macometto, già stato schiavo sulle galere Toscane. Maravigliavano in vederlo i popoli accorsi, nè sapevano bene comprendere, che cosa volesse dir questo, e quale materia vi fosse sotto: certo, qualche gran caso auguravano. La novità dello spettacolo, e la sollevazione della mente, in cui erano per gli accidenti, che correvano tra Genova e la Corsica, faceva loro alzar le mani, ed affissare gli occhi per la maraviglia. Ed ecco pure sbarcarsi ed ordinarsi in mostra sul lido d'Aleria molte belle, ricche e preziose cose: dieci pezzi di cannone, quattromila fucili, diecimila zecchini gigliati, un' altra somma di mezzi e di quarti di zecchini di Barberia, tremila paja di scarpe, settemila sacca di biade, e non poche altre munizioni da bocca e da guerra: parecchi barili di polvere e palle all'avvenante presso ai cannoni. Il valore di tutto sommava ad un milione di scudi. L'uomo faceva del grande e del benefico: distribuì ai poveri duemila papuzze, e buona somma di denaro, prometteva più numerosi e più forti soccorsi. Saverio Matra, che sapeva chi fosse, e perchè venisse, lo era andato a trovare sul vascello, e con grande sicumera, e facendo solenni stimite, lo aveva accompagnato a terra. Era un segnalato misterio.

Alcuni fra i capi Corsi, persuadendosi, che non vi fosse in Corsica un nome tale che di molto sopravvanzasse gli altri, e vincesse l'invidia, e le volontà in un solo scopo unisse, avevano già da qualche tempo innanzi girato gli occhi intorno per iscoprire, se qualcheduno, che buono fosse all'uopo, si appresentasse. Il canonico Orticoni, svegliatissimo fra i Corsi, aveva veduto, già sin dall' anno 1732, in Genova un personaggio di bell'aspetto, di fiorita età, destro, inframmettente, intraprendente, stato alla pruova della prospera e dell'avversa fortuna, e per conseguenza non in grado di temere i rivolgimenti della sua perenne ruota. Molte parti del mondo aveva già vedute costui, molti personaggi di elevata condizione conosciuti. Videlo Orticoni, viderlo parecchi-Corsi. Piacque l'uomo, e le sue belle e risolute maniere; confidarono nel suo valore, e nelle sue aderenze. Nè egli se ne stava gretto in lodarsi e vantarsi, e pareva, che fosse uomo da far gran cose. Orticoni

stesso, che non era però corrivo, si lasciò allettare, come se gli fosse fatto un incanto. L'incantatore non si ristava, e si spacciava per uno dei più potenti baroni d'Alemagna. Brevemente ei si mise in animo di divenire re di Corsica, o che veramente credesse di venir a capo del suo pensiero per se e ne"suoi discendenti, il che non sembra verisimile, o che solamente tendesse a farne una delle sue per portarsene danaro. La condizione disordinata dell'isola, e l'entusiasmo degl' isolani per chi dava grido di liberargli, gli parve opportuna preparazione al suo disegno. Si scoprì del suo pensiero con Orticoni, e con altri Corsi de' più fidi. Orticoni, vedutolo con tanti vanti, ed ambizioso, e risoluto, e capace di metterci la vita, il credè nomo atto a ciò, che i popoli di Corsica desideravano. L'isola portava titolo di regno; convenivasi, che il suo liberatore re si chiamasse.

Ma vegliavano nell'isola le ambizioni, e vi era chi si vantava di voler vivere ad una eguale stregua con tutti, che poi voleva essere il primo per comandare agli altri. Quest'era un nodo difficile a strigarsi; e pareva dura cosa ad ottenersi, che un forestiero prevalesse. Il canonico, per ravviare il filo di questa matassa, scrisse segretamente in Corsica ai capi della nazione, ragguagliandogli del personaggio, svelando i suoi fini, esortandogli ad acciamare e ad avere per re, chi col suo credito ed aderenze poteva portar pace dentro, protezione fuora. Richiesegli intanto di credenza sino a che nell'isola fosse. Giafferri, Costa, Paoli avevano in grande stima Orticoni, nè della sua

buona volontà, nè del suo fine sentire dubitavano. Si accomodarono al suo pensiero, desiderosi di vedere di che cosa sapesse questo re. Risposero al canonico, il facesse pur venire. Speravano, che col nome, colla dignità, colle aderenze, sopirebbe le fatali discordie, che non avevano potuto sopire essi.

Il venir solo non hastava. Per abbagliare e piegare i popoli abbisognava un grande apparato. Il predestinato signore, accordatosi in Genova con Orticoni, con un Domenico Rivarola, di cui scriveremo a suo luogo, e con altri personaggi o Corsi, o amatori dei Corsi, ed avute le risposte dalla Corsica, se n'andò a Tunisi. Quivi colle aue lusinghe, aggiramenti e vanti tanto fece, che s'ingraziò col Bey, e lo persuase ad ajutarlo alla padropanza della travagliata isola. Gli fece intendere, e diede a credere, che non ordinari vantaggi sarebbero risultati pei Tunisini, se egli padrone della Corsica diventasse. Parlò di commercio, parlò di nido opportuno per correre addosso agli altri Cristiani. Alle graziose parole l'Africano calossi, e fecegli copia di quelle provvisioni, che abbiamo sopra descritte, e che sharcò sulle spiagge d'Aleria.

Ora chi fosse costui si ha da dire. Il solenne aggiratore altro non era che Teodoro Antonio, barone di Neuhof, figliuolo di un gentiluomo della Marca in Vestfalia, e nato in un forte dipendente da Metz in Francia, dove suo padre, condottosi agli stipendi del re Luigi, reggeva le armi. Fu paggio di Madama di Francia, poi tenente nel reggimento d'Alsazia. Viaggiò in molti paesi, nome variando e nazione secondo

i luoghi, Alemanno in Londra, Svedese in Livorno, ora barone di Naper, ora di Solmberg, ora di Nissen, ora di Schmittenberg. In Ispagna acquistò credito coll' Alberoni, poi col Riperda; finalmente, rubati i denari datigli per scrivere un reggimento Tedesco, fu cacciato via, come un furbo. Non se n'andò senza frutto delle sue trufferie, perchè portò via le gioje di una Irlandese, dama della regina, cui sposata avea, e poscia abbandonò. Fu favorito di Gortz, celebre ministro del re Carlo XII di Svezia, che poi il conobbe e il ripudiò. Si gloriava di sapere molti segreti di cabala e di chimica, e insin di pietra filosofale, vantandosi di conoscer modo di trovar l'uovo, e trovava chi gli credeva. Il dottor Brovardi, professore in Torino, e cercatore ancor egli dell'uovo per far l'oro, lo aveva in gran concetto. Tanto sono goffi gli uomini, anche gli spiritosi, quando hanno una fissazione! In Francia si mescolò con Law. Tra il truffare e l'essere truffato, andò in ruina. Vagabondò a Amsterdam, a Lisbona: poscia venne recando sue arti in Livorno. Non bene da principio glie n'incolse; perocchè, presevi in presto dai banchieri Iaback più di cinquecento pezze da otto, e non rimborsandole, fu fatto cacciar prigione da essi Iaback. Con sue trappole trovò un mallevadore. Uscito di carcere, fu mandato per malattìa nell'ospedale del bagno, come mendicante. Questi era il re, cui Orticoni mandava a reggere la Corsica; ma la di lui vita e miracoli o non seppe o non disse, o ingannato o ingannatore.

Gran concorso, grandi grida, grandi allegrezze

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 395 erano sui lidi d'Aleria. I capi venivano a rendere omaggio a Teodoro. Il chiamavano con titolo di eccellenza, e come padre comune, e liberatore generoso il salutavano. I popoli strabiliavano, ed applaudivano; un fatale affascinamento occupava allora i Corsi. Ed egli: Buona gente, son quà io, con volto allegro e confidente andava dicendo: Son quà io, e porto meco per voi danari, armi e munizioni da sgarare mille volte quella superba e crudele Genova. Cresceva il concorso, cresceva la folla, già calca diveniva, ognuno voleva veder Teodoro. Se lo portarono, come quasi in trionfo, a Cervione in Campoloro, dove scelse per sua abitazione il palazzo vescovile. Pochi sapevano veramente chi fosse, e questi nol palesavano per avere dato promessa di non svelare il vero nome, se non quando fosse chiamato re. Fra il volgo, chi credeva, ch' ei fosse il primogenito del cavaliere di San Giorgio d'Inghilterra, chi il principe Ragotzki, chi il duca di Riperda, e chi il conte di Bonneval. Così credeva l'universale; ma i più maliziosi sospettavano pure di qualche cosa, e che quello fosse un bel tratto conghietturavano; ma tacevano, perchè vedevano, che se avessero parlato, il volgo gli avrebbe toccati di sorta che meglio fora stato per loro tacere che parlare.

Addì diciassette di marzo i capi di Corsica, che si trovavano in Campoloro, si radunarono in consiglio per invito di Teodoro. Già quivi esercitava l'autorità sovrana, ed il faceva tanto sul serio, che era maggior commedia. Elesse Sebastiano Costa per gran cancelliere e guardasigilli del regno, Giacinto Paoli gran tesoriere, Luigi Giafferri maresciallo, Giangiacomo di Rostino, Simone Fabiani e Francesco Luciani colonnelli. Nominò parimente ventiquattro capitani con incombenza di far soldati, scrivendone ciascuno una compagnia di ducento per la fin del mese : distribuì loro le armi necessarie. Tanto fu l'ardore dei Corsi in questo principio del nuovo regno, che in due soli giorni le compagnie restarono piene, levatone i soldati nelle sole pievi di Campoloro, Moriani, Tavagna, Ampugnani, Rostino e Orezza. Teodoro le vide, e ne fece la rassegna in vicinanza di Cervione con tale disinvoltura e prosopopea che pareva, che fosse nato e stato sempre nutrito nel mestiere dell' armi. Che cosa pensasse Giafferri, che veramente se n'intendeva, è facile comprendere, se però non aveva le traveggole ancor esso. Diede il colmo all'allegrezza una grande liberalità di Teodoro, che regalò un zecchino a ciascun soldato. Benedicevano il nuovo signore, e hene del futuro auguravano. I vanti crescevano. Diceva voler dare tante patenti di capitano, che sotto le bandiere Corse avessero ben presto a trovarsi raccolti ventimila soldati. Sperava nella mostra di quei zecchini e nell'odio contro Genova. Scelse quattrocento giovani armati per la sua guardia.

Continua la commedia. A nome e gloria della santissima Trinità, Padre, Figliuolo e Spirito Santo, e dell'immacolata vergine Maria l'assemblea generale del regno di Corsica tenuta in Alessani il giorno di domenica dei quindici aprile del 1736 elesse in nome

e per mandato di tutti i popoli del regno per re il barone Teodoro di Neuhof, e promise di vivere sotto la sua obbedienza, con ciò però che egli si obbligasse con giuramento, tanto per se, quanto pe' suei successori, di osservare le condizioni infrascritte:

Che il regno fosse ereditario nei primogeniti di Teodoro, anche nelle figlie, quando mancasse la prole mascolina;

Che i re di Corsica fossero sempre cattolici, e risiedessero nell'isola;

Che se Teodoro non avesse discendenza, potesse nominare un successore fra i suoi parenti, purchè cattolico fosse;

Che venendo a mancare la discendenza di Teodoro, e di chi fosse stato nominato fra i suoi parenti da lui, i popoli di Corsica tornassero nella loro piena libertà di farsi un nuovo re, o di darsi quella forma di governo, che più loro piacesse;

Che nel re e suoi successori fosse investita la piena ed intiera potestà regia, salvo però i punti ed articoli seguenti;

Che nel regno vi fosse una dieta di ventiquattro dei più qualificati e meritevoli soggetti, sedici del Cismonti, otto dell'Oltramonti;

Che tre membri di questa dieta, due dei sedici, uno degli otto risedessero sempre alla corte, e il re non potesse senza il loro consenso risolvere cosa che fosse in materia d'imposizioni e gabelle, o in materia di pace o di guerra;

Che s'appartenesse alla dieta di statuire sopra la

pace e la guerra, sopra le imposizioni e gabelle, e sopra il commercio; e la dieta potesse per da se stessa adunarsi, quando e dove giudicasse convenirsi;

Che, escluso ogni forestiero, tutte le dignità, cariche ed impieghi fossero dati ai nazionali;

Che tutti i Genovesi, anche i pacifici, fossero cacciati dall'isola, e nissuno di loro vi potesse stare, nemmeno con la permissione del re, e che tutti i beni loro, come altresì quei dei Greci di Paomia fossero posti al fisco;

Che tutti i soldati fossero Corsi, eccettuata la guardia reale, a cui il re petesse chiamare a suo talento Corsi o forestieri, purchè Genovesi non fossero;

Che durante la guerra potesse il re chiamare a servizio soldati forestieri, ma non però oltre il numero di dodici centinaja, senza il consenso della dieta;

; Che la taglia non potesse oltrepassare tre lire per ciascun capo di famiglia, e s'intendessero abolite le mezze, acciocchè le vedove niuna somma pagassero;

Che il sale non si vendesse più di dodici soldi e mezzo per ogni misura di ventidue libbre del paese;

Che fossero salvi per ogni comune i dritti municipali;

Che si fondasse una università degli studj;

Che si formasse un ordine di nobiltà.

Teodoro, venuto da Cervione ad Alessani, giurò i capitoli. Vennegli posta una corona d'alloro in capo, e fu ad alta voce salutato da tutti, erano più di venticinquemila persone, re di Corsica. Giurarongli omaggio e fedeltà. Subito procedette da re. Diede la mano a baciare a questi, la veste a quelli. Trovarono per appicco, che così facevano gli antichi abitatori agli antichi duchi. Certamente l'uomo anche il più corrivo ad immaginare cose strane, a questa non avrebbe mai potuto apporsi, che un barone di Vestfalia, un fallito di Spagna e di Livorno, un rubatore di gioje dotali, fosse per venire a farsi dare il baciamano da re in Corsica.

Le teste Corse si riscaldano. Ecco che se lo portano sulle spalle per le campagne, gridando, Questi è il nostro re, questi è il nostro re. Uomini, donne, vecchi, fanciulli, sani ed ammalati dai loro umili casali uscivano per vedere e salutare il signore novello. Nol conoscevano, ma appunto perchè nol conoscevano, avevano per lui maggiore riverenza. Alcuni dicevano, forse molti, e forse tutti, che già era nato l'amore, come si usa. Tutta la Corsica commossa era in festa: pareva, che non vi fosse più Genova al mondo. Tuttavia credo, che Giafferri pensasse molto fra di se. Teodoro disse, che subito voleva prendere Bastìa; Giafferri sogghignava. Adunati i popoli un' altra volta per la campagna, il re gli costrinse al giuramento di serbare, sotto pena di morte, una eterna pace fra di loro, e di non più ammazzarsi. Giurarono, ma con qualche restrizione mentale. Il re procedeva risolutamente in questo. Due Corsi di setta contraria erano venuti a contesa. Teodoro, senz'altro processo, gli fece impiccare tutti due. Si lasciò anche intendere, che appresterebbe peggio che forca a chi rissasse. Cominciavano a guardarlo in viso. Pure ogni principio è caldo: parevano essersi acquietati, ed essi stessi non capivano, come andasse, che non si sfogassero.

Come prima pervennero a Genova le strane novelle, vi sorse una maraviglia tale, che ad ognuno pareva, che fossero cose dell'altro mondo. Che i Gorsi fossero valorosi, l'ammettevano; che fossero feroci, il credevano volentieri, ma che fossero matti, non potevano restar capaci. Pareva troppo maraviglioso caso, che si fossero dati per re un avventuriere, di cui non potevano ignorare i vergognosi fatti, massimamente quei di Livorno. Coloro, che reggevano lo stato, sembrando loro cosa troppo insolita, sospettavano, che vi fosse alcun misterio sotto, e che qualche potenza nemica di Genova si servisse dello stromento di Teodoro per mantener viva l'alienazione dei Corsi, ed usare poscia la occasione per mettervi le radici della padronanza. La signoria però non volle passarsela tacendo, e mandò fuori un editto, per cui, narrate tutte le disonorevoli azioni di Teodoro, e detto chi fosse e donde venisse, il dannò alla morte ed all'infamia, come autore di sedizione, seduttore di popoli, perturbatore della pubblica tranquillità, reo di tradimento e di lesa maestà. Dannò eziandio alle medesime pene chiunque con lui corrispondenza avesse, o soccorso ed assistenza gli desse.

Teodoro, intitolandosi Teodoro I, per la grazia della santissima ed individua Trinità, e per l'ele-

zione dei veri e gloriosissimi liberatori e padri della patrie, re di Corsica, rispose al manifesto dei Geno. vesi : tenere le invettive del governo di Genova in grado di vani, schiamazzi; essere veramente venuto in Corsica con pochi mezzi di vittoria, ma tanto più essere glorioso per lui l'avere vinto, e levata l'isola dalla servitù dei Genoyesi; farebbe a tempo debito conoscere la nobiltà della sua rascita e della sua condotta: bastaruli per ora di essere re di Corsica: essere venuta con Maomettani, ma non per saccheggiare, come non di rado avevano fatto i Genovesi con avere unito le loro forze ai Maomettani, che saccheggiavano; avere il governo di Genova mancato di fede, e rotto patti convenuti con avere esercitato la tirannide ; essere lecito mancar di fede ai mancatori di fede, e però con ragione essersi i Corsi sollevati; non essere lui stato autore delle turbolenze. seduttore del popoli, perturbatore della pubblica tranquillità, perciocchè venuto fosse, come era noto al mondo, sette anni, dappoichè il reame era turbato per l'insopportabile oppressione, che Genova vi esercitava; essere venuto a liberare i Corsi dalla schiavitù. mandatovi dalla divina Providenza, come già ella aveva suscitato liberatori e vindici a favore degl' Israeliti ed'altri popoli oppressi, e tiranneggiati.

Continuava ad usare modi da re. Instituì un ordine di cavalleria, chiamato della Liberazione, di cui, come re, si chiamò gran mastro. L'abito de' cavalieri era azzurro, con una croce e stella smaltata in oro, suvvi la giustizia con una spada nella destra, una

bilancia nella sinistra, e sotto di questa un triangolo d'oro con la lettera T, allusiva al nome di Teodoro. I cavalieri erano riputati nobili di prima classe, con titolo d'illustrissimi e d'eccellenze. Dichiararonsi esenti da ogni gabella, e da ogni querela in giustizia criminale, salvo pei delitti di lesa maestà. Ad essi soli davasi il comando delle galere e delle navi da guerra, ad essi soli il governo delle fortezze e delle piazze di presidio. Vi si ammettevano esteri di qualunque nazione e religione, salvo Genovesi, sì veramente che pagassero mille scudi, pei quali si corrispondeva loro, vita durante, un merito del dieci per centinajo.

Quest' era l'instituzione dell'ordine; la seguente era la regola; che ogni cavaliere recitasse ogni giorno due salmi, cioè il In te, Domine, speravi, e il Deus nostrum refugium et virtus; che ogni cavaliere fosse obbligato al servizio del re, ovunque e comunque lo chiamasse; che mun di loro potesse entrare al servizio di alcun principe forestiero senza la licenza del re; che il re, nell'atto di dare il cavalierato a qualche duno, gli dicesse: lo vi fo cavaliere del nobile ordine della liberazione. Da noi soli dovete soffrire di essere toccato tre volte colla spada nuda, e voi ci sarete obbediente in ogni cosa sino alla merte: giuratemi fede ed omaggio sopra l'Evangelio; che i cavalieri tenessero nuda la spada alla messa, quando il sacerdote legge l'Evangelio.

Non pochi accorsero all'esca, e furono fatti cavalieri così cattolici, come protestanti. Gli scudi si sborsavano, l'erario s'ingrossava. Teodoro gli convertiva in magnificenze di corte, in doni ai più fidi, in arme contro i Genovesi.

Comiò primieramente una moneta di rame coll'iscrizione, Theodorus rex, contornato lo scudo con palme e corona reale, e nel rovescio queste parole: Rego pro bono publico. Poscia ne battè un'altra d'argento coll'immagine di Maria da una parte, e col motto: Monstra te esse matrem; dall'altra le arme del reguo. V'è chi conserva ne' musei di queste monete e delle croci della liberazione.

Teodoro creò un gran numero di marchesi, conti e baroni. Creò eziandio tenenti generali, marescialli di campo, colonnelli, capitani in così grande copia, che per poco la Russia e la Prussia, che pure ne banno tanti, non ne avevano altrettanti.

Conosceva egli bene i mezzi storti, ma conosceva anche bene i retti, e vedeva ottimamente, che i troni nuovi, come il suo, non si possono sostenere se non con la fama militare, e con molte battaglie vinte. Deliberò di usare a guerra l'impeto dei Corsi. Ordinò a tutte le pievi, che a ragguaglio della loro popolazione mandassero uomini armati, posciachè spargeva per mezzo dei più fidati, era per arrivare una flotta soccertitrice di potenza amica, ed era conveniente, che al suo arrivo già fesse Bastia, e le altre piazze marittime, in mano del governo regio. Per dar a credere, che veramente questa flotta si approssimava ai lidi Corsi, andava egli spesse volte speculando a riva il mare, e coi cannocchiali guardando, come se le amiche vele fossero in punto di arrivare. Spesse volte

dal continente gli pervenivano grossi dispacci, cui vantava venirgli da parecchi potentati d'Europa, che lui e la Corsica favorivano. Tra per queste ciance, e l'oro e gli onori sparsi, ognuno, se non forse i più maliziosi, gli dava credenza.

Venticinquemila uomini si trovarono raccolti presso a San Pancrazio, luogo vicino a Basfia. Tra il velore ed il furore individuo, e quello, che nasce da molta gente insieme, ciascuno può pensare, qual genere di guerrieri fosse quello. Teodoro, che attivissimo si dimostrava, sempre colla sciabola in pugno, ed ora a cavallo ed ora a piedi colla sua guardia reale intorno, ne mandò due mila sotto Ignazio Arrighi, a bloccare San Fiorenzo, e due mila sotto Antonio Oletta contro Algajuola. Spedì un altro corpo sotto Simone Fabiani contro la provincia di Balagna. Tentò San Pellegrino, e lo prese; tentò Ajaccio e non riuscì; nè Algajuola, nè San Fiorenzo si piegarono alle sue intimazioni. . Bensì Arrighi e Olétta si fecero padroni di tutta la provincia del Nebbio, e di quei luoghi, per dove passarono: erano molesti agli amici, crudeli ai nemici. Tolsero le armi agli abitatori di Patrimonio e di Barbaggio, ai quali, come partigiani della repubblica il commissario Paolobattista Rivarola le aveva mandate. Misero in forza tre capitani Genovesi, Franchi, Gragiani e Smitter.

Teodoro andò a oste sopra Bastia, ordinando uma onerosa contribuzione a tutti i paesi vicini, onde raccolse una somma di settecento mila lire, non però tutte dai Corsi, ma emolte e le più gravi parti dai LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 405

Genovesi, che in quei contorni avevano le loro possessioni. Intimò a Rivarola, che avesse a dar la piazza con minaccia, che se la prendesse per forza, non darebbe quartiere a nissuno. Ma il commissario di Genova, che già aveva ricevuti copiosi rinforzi, e non temeva di essere sforzato, non diede altra risposta che di cannonate.

La guerra si esercitava, non solamente tra Corsi e Genovesi, ma eziandio tra Corsi partigiani del nuovo governo, e Corsi partigiani dell'antico. Il senato, che vedeva di non potere, tutto da se, aveva chiamato ai soldi molti uomini volontari di Corsica, i quali, o per amore verso Genova, o per odio dei loro compatrioti, e da essi maltrattati, erano stati trasportati nell'isola, dove spiegando all'aria la croce rossa in campo bianco, fieramente combattevano la testa di Moro in campo azzurro: se ne numeravano intorno à dete mila: Si nominavano Oriundi; gli altri Corsi gli chiamavano Vittoli, il quale vocabolo suona in Corsica quanto traditore della patria, perchè un Vittolo fu, che uccise a tradimento Sampiero di Bastelica. La guerra fra questi Corsi era piuttosto carnificina · che guerra. Gli uni incendevano o rapivano le sostanze degli altri, gli altri quelle degli uni, e quando s'incontravano si ammazzavano vicendevolmente, o combattenti o arresi, con singolar piacere. Un accanito riscontro di battaglia successe specialmente a Zilia, tra gli Oriundi e i Teodoriani, dove fu fatto molto sangue. Tutta la Corsica era commossa, ed in preda al furore si dava.

Non isfuggiva ai Corsi più avveduti, che la cosa andava troppo alla lunga, e che vana era la speranza dei soccorsi promessi da Teodoro. Altri ancora viv veano in mala contentezza per non avere trovato nel. nuovo stato, e nei favori dati dal re quei gradi ett autorità, a cui avevano aspirato. Fra costoro erano alcuni di quelli, che maggiormente si erano travagliati nel promuovere il presente ordine di cose. Questi dissidenti incominciarono a dubitare del proposito, e si ritirarono dall' ajutario, risolutisi a star a vedere da qual parte la fortuna inclinasse, per poscia appigliarsi a quei partiti, che più sarebbero paruti opportuni. Formarono fra di loro una setta, cui chiamarono degl' Indifferenti, ed il fine era o di abbracciare la causa di Teodoro, ovvero quella dell'antico principe, secondo che quello o questo sarebbe prevalso. Questo umore nacque principalmente nelle pievi di Rostino e di Orezza, dove precisamente la seconda rivoluzione aveva avuto origine, e fra quelli, che il fomentavano, risplendevano con grave rammarico di Teodoro i più rinomati Corsi, e quelli stessi, che meglio avevano meritato con la nuova causa per avere gettato via la superiorità di Genova: nuneravansi fra di loro Giacinto Paoli, Aurelio Raffaelli, il piovano Aitelli. Il re dichiarò ribelle tutta questa fazione, e le fece dare addosso dalle soldatesche regie, ma con poco profitto, perciocchè venute alle mani restarono rotte e disperse. S'empieva l'isola di strazi in un funesto scompiglio, e Genova avrebbe senza dubbio vinto per l'antica rabbia dei Corsi di

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 407

anmazzarsi fra di loro, se Giafferri, principale fautore di Teodoro, non si fosse interposto. Tacquero per opera sua le civili armi, ma non l'astio e gli sdegni; perciocche continuarono ad odiarsi, e se mon s'uccidevano più in battaglie, si trafiggevano con gli archibusi per le macchie a tradimento.

Teodoro avvisando, che il migliore modo di essere benemerito coi Corsi, e di ritenergli in fede, fosse l'usare acerbezza contro i Genovesi, sentito, che il commissario Rivarola aveva fatto impiccare diciotto Corsi prigionieri in Bastia, fatto rizzare le forche nel suo campo, vi fece la medesima giustizia contro dieci Genovesi, e promise di condurre alla medesima fine ogni Genovese, che gli venisse alle mani. Crudele avviluppamento, in cui gli uomini non si contentavano della guerra, ma volevano anche i supplizi!

Il secondare il crudele talento non bastava per mettere in sicuro lo stato di Teodoro. Egli vedeva la sua sovranità vacillante, il popolo vicino ad essere ridotto agli estremi dalle continue fatiche militari, le terre o incolte, per avere gli agricoltori cambiate le marre in spade, o devastate dal calpestio della guerra; la mancanza di vari generi necessari, e specialmente delle munizioni, accresceva le difficoltà. Gli spiriti appoco appoco si erano rimutati così per le promesse vane, come pei patimenti presenti. I popoli non volevano più andar presi alle chimere: sorgevano segni non dubbi di disprezzo, fatale augurio per un re.

Presente temeva, lontano sperava: ad ogni modo allontanandosi stava sicuro da qualche improvviso

accidente all' uso del paese. Addì cinque di novembre del 1736 adunò in Sartene una consulta. Disse ai congregati, l'amore e la fedeltà dei Corsi richiedere da lui cura e gratitudine; i promessi soccorsi non arrivare; volere andare lui medesimo a collecitargli presso alle corti amiche; stessero pure di buon animo, e la sua reale persona confidentemente aspettassero; essere presto per tornare con apparato tale che Genova ne avrebbe spayento, e la causa fermezza. Andasse pure, risposero, che la nazione non sarebbe per mancargli nè di fede, nè di costanza. Già ridottosi in sul partire, nominò, mettendo in loro, durante l'assenza, tutta la sua regia autorità, pel Cismonti Giacinto Paoli, Luigi Giafferri, per l'Oltramonti Luca d' Ornano, per la provincia della Rocca e Sartene Gianfelice Panzoni e Durazzi, in quella d'Aleria Antonio Susini d'Aula, in quella di Balagna Domenico Tommasini e Ambrogio Pulici. Agli undici partì dal porto d'Aleria sopra una nave Francese, e il giorno seguente arrivò in Livorno, travestito da prete in compagnìa del Costa, suo gran cancelliere, del figliuolo del Ciaccaldi, e di quattro persone di servizio. Andò poi a Firenze; ricereò Giangastone, gran duca, che il riconoscesse per re. Il Medici gli domandò, se fosse unto, dicendo, che se fosse unto, il riconoscerebbe. Rispose, che non era unto. L'altro replico, che quando non era unto, attendesse pure a farsi ungere; e così passò la cosa.

La solita fortuna perseguitò Teodoro partito di Corsica. Errò lungo tempo ora a Roma, ora a Napoli,

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. ora ad Amsterdam. Quivi gli Olandesi, che non voglion ciance al banco, il fecero cacciar prigione per debiti. I creditori sì antichi che nuovi gridavano, che re o non re, volevano il loro denaro. A questo passo nacque una gran maestria di Teodoro, Pensò, che gli Olandesi avevano capriccio sul commercio. Disse ai creditori, la più gran parte Ebrei, « Che state voi fa-« cendo, che mi tenete in prigione? Sotto questi chia-« vistelli io non vi pagherò già. Badate, che voi avete rarmi e munizioni da guerra e da bocca, di cui i « Corsi abbisognano, e che i Corsi hanno vini, oli,, « agrumi, ed altri generi, di cui voi abbisognate. Che a vi tiene, che non fate questi cambi? Liberatemi so-« lamente di carcere; io presterovvi il mio nome « tanto riverito in Corsica, i vostri carichi vi arrive-« ranno sotto l'ombra regia, e ne caverete monti « d' oro: »

Al suono dei quattrini gli Olandesi Ebrei'si calarono, e Teodoro ricuperò la sua libertà. Le navi d'Olanda arrivarono, ora in Aleria, ora a Portovecchio. Recavano cannoni, schioppi, polvere, granaglie, ne trasportavano grasce cresciute nei caldi paesi. Con queste i Corsi sostentarono le loro speranze, e promossero l'impresa: il credito del re assente, che molto già era andato in declinazione, si riconfermava.

La nojosa e crudele guerra intanto continuava ad imperversare nell'isola. La provincia di Nebbio, le vicinanze di Bastia e d'Ajaccio ne sentirono le aspre battiture. I Genovesi sbarcavano, quando in un luogo quando in un altro, e saccheggiavano le campagne.

Poi arrivando i Corsi, erano costretti a rimettersi sulle' navi. Così successe a Talocco, così a Campoloro. Ad Aleria e ad Ajaccio vi fu maggior furore. I Genovesi venuti sul lido in prossimità della prima terra per distruggervi le saline, vi trovarono solamente alcune vecchie e fanciulli, dei quali fecero un orrido macello. Quindi poi successe, che commessosi un fatto d'arme verso Ajaccio colla peggio dei Genovesi, i sollevati gli uccisero tutti, non avendo nissuna pietà per chi non ne aveva avuto. Presasi dai Genovesi una filucea Corsa vicino all'isola Rossa con un ministro di Teedoro, non furono contenti, se non quando lo ebbero straziato e morto con atroci supplizi in Bastia. Per vendicarsi i Corsi impiccarono sotto le mura della città quaranta fra ducento prigionieri, che avevano. Si erano i nazionali impadroniti dopo un fierissimo contrasto del forte dell'isola Rossa. Trovaronvi cinquanta soldati di Genova, e fra di essi un Corso, cui credevano complice di una congiura tramata contrò la vita di Teodoro. Il colonnello Antonio Colonna gli fece tagliare la lingua, poi la mano dritta. Nè ciò bastando al suo bestial furore, il fece abbruciar vivo, e costrinse il comandante del forte ed i soldati del presidio in sua mano venuti ad essere spettatori del crudele supplizio. Dolori e sangue tormentavano e bruttavano l'infelice Corsica.

Il soverchio durare dell'empia contesa, e l'impassibilità, che si vedeva evidente, che una parte tanto sopravvanzasse l'altra, che si potesse aprir la strada ad un aggiustamento qualunque di un paese così fe-

recemente turbato, destarono puovi pensieri nella mente dei potentati. La Francia e l'imperatore particolarmente vi applicarono l'animo. Dubitavano, che o Genova desse, o la Corsica si desse a qualche sovrance con grave pregiudizio, di quella proporzione di forze, che si voleva serbare fra le potenze. La disperazione della cose a ciò poteva stimolare l'una parte e l'altra. Le gite di Teodoro in Olanda, e le provvisioni, che di là mandava in Corsica, davano non poco sospetto alla Francia, temendo, che la Glanda o l'Inghilterra, se in loro balla l'isola venisse, le togliessero gran parte del commercio del Levante, per cui Marsiglia massimamente fioriva. Da un altro lato l'imperatore; e la Erancia stessa apprendevano, che vi covasse qualche trama in favore della Spagna. Erano andate attorno veci, che la repubblica disperando di poter domare i Corsi, pensasse di mettere l' isola sotto la divozione del re Cattolico, e che già se ne fosse intavolato il trattato con don Felice Cornecco, inviato straordinario di quella corte a Genova. Pel contrario certi andamenti di Teodoro, le sue antiche aderenze col Riperda, ministro di Filippo, certe navi, che artivavano con provvisioni in Corsica sotto bandiera Spagnuola, e la protezione, di cui i consoli di Spagna l'avevano favorito, tanto in Livorno, quanto nelle scale di altri paesi, davano materia di sospettare, che la Spagna vi avesse disegno, e che Teodoro, mutata la qualità di re di Corsica, vestisse quella di vicerè di Spagna.

Genova conosceva i nuovi pensieri pullulati nell'

azimo dei principi, stimò di dovergli usare per suo beneficio: a un duro passo si trovò costretta. Il ricorrere alle armi altrui per sottomettere i propri sudditi le pareva partito, non che poco onorevole, pericoloso, sapendo, che le radici dei soldati forestieri sono difficili a svellersi. Ma la necessità la stringeva. non potendo domare da se quegli, spiriti superbi: determinò di fare ricorso alla petenza della Francia. Sotto pretesto di escusarsi col re di un Corso preso pes forza sur una nave Francese, il senato mandò in qualità d'inviato straordinario a Parigi Francesco Brignole con mandato di trattare per le faccende della Corsica. Già nel mese di luglio del 1737 era stato conchiuso un trattato tra l'imperatore e il re di Francia, con cui i due principi si erano obbligati a non tollerare, che la Corsica uscisse dalla sovranità di Genova, ad office alla repubblica i loro ajuti per sottomettere l'isola, a rendere sicuri i suoi territori di terraferma da qualunque insulto di petenze, insino a che la ribellione della Corsica durasse. L'imperatore impacciato nell' Ungheria per una guerra commossagli dai Turchi, poteva recare poco momento in questa faccenda, per forma che tutta la bisogna restò addossata al re. Brignole trovò la materia ben disposta. Si venne ad un accordo, per cui si statui, che la repubblica pagherebbe alla Francia un sússidio di settecentomila lire, e che il re invierebbe in Corsica sei battaglioni per rimettere l'isola sotto l'obbedienza della repubblica. Fu inoltre convenuto, che se i sei battaglioni non bastassero per conseguire il fine, che si desiderava, il re ne avrebbe mandato sediti, ed anche più, se più fossero necessarj, ed in tale caso la repubblica pagherebbe duemilioni. Fu finalmente accordato per un capitolo secreto, che il re non permetterebbe mai, che la dignità della repubblica, e la sua sovranità restassero offese, e che non mai in nissuna maniera s' inframmetterebbe nel governo ed amministrazione dell'isola.

Allor quando i sollevati di Corsica intesero, che il rè di Francia dava ajuto ai Genovesi per ritornarghi all' obbedienza dell' antica signoria, deliberarono di supplicare il re, perchè da una risoluzione così funesta, come la credevano, per lore si ritirasse. I principali della nazione andati a parlamento in Corte, distesero, non senza arte, un memoriale per essere presentato al re. Vi addussero le loro ragioni; parlarono dei privilegi convenuti della Corsica, della tirannide dei Genovesi, dell'antica amicizia, e dell'antico ajuto professata e dato a quell' istessa nazione Gorsa contro di quei medesimi tiranni, di cui ora con tanta. ragione si lamentavano. « Genova, scrissero, fu sem-« pre un'idra immortale d'iniquità e d'inganni. Riten-« nesi soltanto per essa stessa quello di riputare, che la « Corsica sia la Crimea, ove reputata è colpa l'esser « umano, onesto e giusto.»

Mandarono il memoriale ed i capitoli dedotti in pruova a Gerolamo Boerio, che allora faceva la sua dimora in Venezia, affinchè al cardinale di Fleury, per essere presentato al re, lo tramandasse. Fleury rispose, non essere lui giudice delle loro querele con Genova; pensassero, se i mali provenienti dalla guerra e dall'amarchia non fossero peggiori di una moderata obbedienza; non veniro la Francia, come ministra di tirannide, per opprimergli, ma bensì per procurare tali opndizioni e tale vivere con Genova, che ogni cagione di scontentamento e di scandalo ne fosse rimossa.

La repubblica per secondare l'effetto prodotto dall' aggiunta delle armi Francesi, si era lasciata intendere coi capi dei sollevati, che si contenterebbe delle infrascritte condizioni:

Che stessero armati, e tenessero tutte le piazze dell'isola, eccettuata Bastia;

Che dei cinque vescovati del regno quattro sarebbero conferiti ai nazionali, ed uno ad un Genovese, o a chi piacesse alla repubblica di nominare;

Ghe la repubblica trasmetterebbe loro duemilioni di lire per essere fra di essi distribuiti.

Vi era e non in picciol numero chi amava piegarsi alle condizioni offerte; imperciocchè era pure una gran cesa, ch'essi volessero resistere alla Francia, posciachè a mala pena potevano ostare a Genova; e da un'altra parte il trovarsi in possesso di tutti i luoghi, eziandio delle fortezze, trattone una sola, e la facoltà di restare armati avrebbero fatto, che Genova non avrebbe più osato discostarsi nel governargli dalla dolcezza e dalla giustizia. Le miserie, in cui si sentivano sprofondati, e la vanità delle promesse di Teodoro gli stimolavano alla medesima risoluzione, e pareva, che anche i più ostinati, salvo i capi, che ripugnavano al perdere il maneggio delle faccende,

fossero per accomodarsi. Ma Teodoro con sue fele di nuovo gli frastornè, non so se più audace egli, o credoli essi.

Come prima gli pervenne la fama, che l'armi di Francia erano per accostarsi a quelle di Genova per domare l'isola, scrisse lettere ai reggenti, con cui gli esortava a persistere nella risoluzione di difendere la loro libertà, assicurando, ch'egli ad ogni modo gli sostenterebbe, e quanto prima arriverebbe con tali soccorsi, che ogni nemico di Corsica, e fosse pure qual si volesse, ne rimarrebbe spaventato.

Ricevute le lettere del re', i reggenti intimarono una dieta generale in Corte pei ventisei e ventisette desembre del 1737. Fu frequentissima di deputati accorsi da ogni parte. Deliberareno, così muovendo i capi Giafferri, Paoli ed Ornano, a cui pareva più dolce il comandare che l'obbedire, di volere Teodoro per re, di bel nuovo giurarono in suo nome, sugli Evangeli, di bel nuovo protestarono di volere spendere sostanze e vita per difenderlo e mantenerlo a loro signore. Nei primi giorni poi del nuovo anno 1738, indirizzarono alla larga a tutta la nazione lettere circolari, che dei benefizi di Teodoro favellavano. Rammentarono la saviezza delle leggi da lui date, la copia delle munizioni mandate, le rendite dei cinque vescovati, che dai titolati erano per lo avanti consumate fuori del passe inticramente, ora da lui largite pei 'due terzi ai poveri, l'abolizione delle gabelle cotanto ·incomede per tutti al tempo della repubblica, le case quasi tutte o impegnate o vendute o ipotecate ai

Genovesi da lui restituite alle antiche famiglie; dell'annuo réddito di duemilioni e trecentomila lire, che la nobiltà Genovese possedeva nell'isola, da lui essere stata restituita alle famiglie Corse qualla parte, che ad esse si apparteneva, ed il restante assegnato ai nuovi conti è marchesi, pure Gorsi, ch' egli aveva creati. A ciò aggiungevano la pesca fatta libera ad egnuno, la restituzione delle saline, la scoperta di varie miniere, cui s' intraprenderebbe di cavare, vantaggi tutti, che verrebbero ad estinguersi, sè abbandonato un così amorevole padre, sotto il giogo della repubblica si tornasse. Le lusinghevoli parole sedussero gli animi, la nazione perseverò nel pericoloso intento.

Intanto si moltiplicavano un giorno più che l'altro gli auvisi, siccome la forza Francese adunata in Autibo stava in pronto per far vela verso la Corsica. Sommavano al numero di tremila buoni soldati, la maggior parte fanti, il sesto cavalli con la solita accompagnatura di artiglieri e di artiglierie. Il conte di Pardaillon governava la flotta, alle milizie di terra era preposto il conte di Boissieux. Fecero partenza il primo di febbrajo del presente anno, 1738. Ma per avere incontrato tre giorni di bonaccia, poi patito una furiosa, tempesta, non toccarono le terre di Corsica che il di sei dello stesso mese. Sharcarono parte a Bastia, parte a San Fierenzo, parte a Centuri, ed in alcuni altri luoghi. Poi Boissieux gli condusse tutti nella prima di queste piazze.

Quando le vele di Francia si scoversero colle prore volte verso la Corsica, tutta l'isola con un impete

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 417 universale si commosse. Nè fievolezza di sesso o d'età, nè amore di abitudini pacifiche in chi era più atto a consolare che a combattere, nè inesperienza delle cose di guerra in chi aveva sempre maneggiato la marra piuttosto che la spada, valsero a fare, che da ogni parte gl'isolani non concorressero verso i lidi di San Fiorenzo e di Bastia per contrapporsi a coloro, che venivano in soccorso dell' odiata Genova. Le montagne furono spogliate d'abitatori, i campi di coloni, tutta la nazione Corsa in arme calpestava con presti passi il natìo suolo, pietosissima verso di una patria, cui due nazioni s'apprestavano a rimettere sotto l'antica signoria. Insino i fanciulli, i vecchi decrepiti e le donne uscivano armati, e si sforzavano con le deboli forze in compagnia dei forti, se non sostentamento gagliardo di guerra, almeno incitamento potente recare. I religiosi, e principalmente i parochi con gli archibusi e coi crocifissi in mano dimostravano quanto loro fosse a cuore il vivere esenti da un governo, da cui riconoscevano la loro oppressione. Narrano alcuni, che fossero sessantamila; il che ci pare oltre il vero; ma certamente erano una moltitudine quasi innumerabile, almeno trentamila.

Giafferri, Paoli, Ornano, ai quali era commessa la somma del governo e della guerra, di tanto ardore si compiacevano, e buono augurio prendevano delle future cose. Proponevansi di usarlo nel miglior modo per arrivare al fine, cui si erano proposto. Ma quando intesero, che i Francesi sommavano a stento a tremila, stimarono, che non convenisse punto al biso-

gno il tenere in piè e sulle guerreggevoli terre un così grande concorso di persone, il quale, quando si venisse al campeggiare attivo ed alle mani, sarebbe anzi d'ingombro e d'impedimento che di forza e di sussidio cagione. Per la qual cosa, ringraziata la maggior parte, e della carità verso la patria lodatola, l'altra rimandarono, acciocchè dei piccoli figliuoli, e della coltivazione dei campi fra gli umili casolari loro, cura prendessero. Solo in arme ritennero diecimila, non dirò già dei più volonterosi, perciocchè tutti erano ugualmente, ma dei più forti e dei più esercitati, e con essi si promettevano di rompere il nemico, che s'approssimava minacciando. Gli ordinarono in dieci reggimenti, ciascheduno di mila soldati, tutti giovani e pieni di coraggio. Gli abiti non si vedevano uniformi, ma chi era vestito alla Corsa, chi alla Francese, chi alla rustica, chi alla civile, e chi portava abiti soldateschi di Spagna, e chi gli portava di Svizzera, e chi di Genova, secondo che o per provvisione di Teodoro, o per gli accidenti della guerra erano loro venuti alle mani. Nè le armi avevano fra di loro maggiore similitudine, uscite dalle fabbriche di diverse nazioni. A vederla pareva una moltitudine ridicola, a pruovarla tremenda. Ogni reggimento restò diviso in dieci compagnie, i cui capitani erano per lo più cavalieri del nuovo ordine della Liberazione. Le bandiere di colore verde portavano il motto: in te, Domine, speravi. Crearono poi un altro reggimento di miladucento giovani scelti fra le principali famiglie, cui armarono con archibusi,

tutti della medesima forma, arrivati in su quel punto stesso per opera di Teodoro. Quest' era il fiore della milizia Corsa, fiore di mostra e di sembianza militare, per cui questa schiera le altre sopravvanzava, ma non di coraggio e di buona volontà; perciocchè di valore e d'animo le rusticane non cedevano, se però non superavano.

In questi giorni giunsero altri soccorsi mandati da Teodoro, una nave armata in guerra di diciotto cannoni con centoventi uomini al governo, seicento archibusi, otto pezzi di cannone, polvere, palle e micce a proporzione. Vennero per la medesima conserva otto ufficiali Tedeschi, che desiderosi o di quella causa, o solamente della guerra, si mescolarono coi nazionali: l'opera loro e la esperienza offerivano. Furono con lieto animo ricevuti. Recarono buone novelle del re, e come presto manderebbe nuovi soccorsi, e presto ancora tornerebbe. A questo modo si disponevano i movimenti dei Corsi.

Non così tosto il generale Boissieux giunse in Bastìa, che tenne lunghe conferenze col marchese Mari, commissario della repubblica, sostituito al Rivarola. Sul bel principio discordarono. Voleva il Genovese, che si desse incontanente addosso ai ribelli, sicuro, come pensava, che non avrebbero retto contro una guerra risoluta, e contro le insegne unite di Genova e di Francia. Ma Boissieux, che mandato era da un re e da un ministro amatori di pace, e non ignorava, che altro erano in questa discordia le passioni di Genova, che era parte, altro i consigli della

Francia, mediatrice in questo fatto ancor più che guerriera, ripugnava all' uso subito dell' armi, e voleva, che le vie d'accordo primieramente si tentassero. Tal era la commissione che aveva avuto, partendo, dal re Luigi. Fece pertanto sapere ai capi dei sollevati, ch'egli era venuto qual messaggero, e quale operatore di pace; niun'altra cosa più desiderare la Francia, che il vedere il fine delle presenti calamità; mandassero adunque, esortava, deputati a Bastia per trattarvi delle condizioni della concordia. Mandati dai reggenti, andarono il canonico Orticoni, il dottor d medicina Gafforio, ed il colonnello Tommasini. Furono cortesi le accoglienze da parte del Boissieux, Mari stava in sul severo, nè poteva comprendere come un re di Francia trattasse con ribelli. I deputati alloggiarono nel convento della missione. Quando la prima volta comparvero per le contrade di Bastia, usciva la gente dalle case per vedergli, come cosa rara. Dicono, che il canonico avesse l'aria spiritosa, gli altri due fiera. Gafforio e Tommasini sembravano impacciati nell' abito alla Francese, testè preso, stante che si erano un po' raffazzonati, svestendo l'abito nazionale, ed il Francese vestendo, per comparire orrevoli in cospetto di quei nuovi ospiti mezzo amici e mezzo nemici, e pure tuttavia potenti. Boissieux savio ne tenea gran conto; ma i zerbinelli, che sempre ve n'è qualcuno tra i Francesi, anche sui campi di guerra, non potevano restar capaci di quella rozzezza, e disadattaggine, e se ne burlavano, come se gli antri di Corsica dovessero essere gli ostelli di Parigi.

## LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 421

Incominciarono le pratiche. Boissieux espose il mandato pacifico, e domandò, che cosa volessero, e di quali condizioni la repubblica richiedessero. Tornarono sull'antiche querele; che Genova aveva violato i patti della dedizione, che esercitava la tirannide, che anteporrebbero la morte al tornare sotto la sua obbedienza, che martiri della libertà volevano essere. Mari era stato presente alla prima conferenza; ma tra il dire e il rimbeccare tra lui e i Corsi la cosa era venuta a tale che per torre quell' olio dal fuoco, Boissieux stimò bene, che più non v'intervenisse. Accettarono, come si suole nelle cose difficili a strigarsi, un mezzo termine, metodo sempre più speditivo che spediente: la noja il produce, l'esito lo condanna. Convennesi di vari articoli, ma specialmente che Teodoro sarebbe riconosciuto dai Corsi per loro sovrano sotto la protezione della repubblica, e la guarentìa della Francia. Addomandavansi ai Corsi due altre condizioni per sicurezza dell'accordo; imperciocchè Boissieux non confidava, che gli odi, l'uso, l'inconstanza stessa della nazione, non fossero per far sorgere altre mutazioni, per modo che non se ne potesse mai vedere la fine. Volevano, ch'essi dessero ostaggi da essere condotti in Francia. Diedero gli ostaggi, i quali furono Antonio Buttafuoco, Filippomaria Costa, Aleriofrancesco Matra, Giuliani, e Paoli di Balagna. Ma dell'altra condizione del deporre e consegnare le armi, costantemente stettero in sulla negativa. Queste cose furono convenute senza saputa di Genova; ma la Francia non dubitava, ch' ella

avrebhe finalmente consentito, tanto per le istanze del re, quanto per la difficoltà quasi insuperabile di vincere l'ostinazione dei ribelli con la forza.

L'accordo non piacque nè a Genova nè ai Corsi. Tuttavia le due parti dissimulavano la mala contentezza per rispetto e considerazione della Francia. Ma non indugiò a venir caso, che subito scoperse, che cosa gl'isolani avessero in petto. Nel principio d'agosto approdò in Aleria il barone di Drost, nipote di Teodoro. Recava nuove del re, e munizioni da guerra e da bocca: essere quello presto per arrivare, e portar provvisioni abili a sostentar la santa guerra.

Questo soccorso e queste novelle cominciarono a sollevare gli animi, ed a fargli vaghi di seguitare il naturale talento di non conformarsi all'accordo. Già si tumultuava in varie parti, quando udissi, che Teodoro stesso addi tredici di settembre del 1738 aveva dato fondo in Aleria, accompagnato da tre vascelli di linea e da bastimenti da trasporto con bandiera Olandese. Recava dodici cannoni, che buttavano ciascuno ventiquattro libre di palla, tre colubrine di diciotto, tre bocche di dodici, seimila fucili di giusta misura, circa mila quattrocento moschetti grandi, duemila paja di pistole, duemila bajonette, ottantamila libbre di polvere da cannone, centomila libbre di polvere da schioppo, ducentomila libbre di piombo con molte altre provvisioni ed arnesi sì da ferire che da vestire. Dove il fallito si avesse preso tutte queste cose, io non lo so; certo è bene, che Francia e Genova conLIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738. 423 cepirono grave sospetto, che vi fosse dentro qualche intrigo di potenza.

E Teodoro: « Cari nostri ministri e fedeli sudditi, « disse per lettera circolare ai Corsi, grazie al cielo « siamo quà tornati ben provvisti di tutto il bisogne-« vole per sottrarvi finalmente dal giogo, in cui siete « vissuti sino al presente tempo. Una tempesta ha « dispersa la numerosa flotta, onde non siamo giunti « che con tre vascelli da guerra, ed altre navi da a trasporto; ma speriamo in breve, che il restante « sarà quà. Voi ben sapete l'amore, che abbiamo « sempre nutrito per voi, e per tutti i popoli del re-« gno, e i significanti impegni, nei quali ci è stato « necessario l' intrigarci a fine di cooperare ai comuni « vantaggi, e di assistere a condur bene a fine la no-« stra causa. Confidiamo di ritrovare in voi tutta « l' istessa fedeltà, che ci giuraste. Ci siamo determi-« nati a non scendere da bordo del vascello prima di « aver sentite le vostre recenti risoluzioni, e se voi a persistete nell' intrapresa risoluzione di riconoscerci « per sovrano. Che se voi non foste del sentimento a medesimo, lo che non crediamo, vi abbandoneremo « alla discrezione dei vostri nemici, e presto vi pen-« tirete della vostra mancanza di fede, e del vostro a vile timore di poche truppe nemiche, e anderemo « a passare i nostri giorni tranquillamente in più felici « stati.»

Pervenuta a Boissieux la novella dell'arrivo di Teodoro, dubitando di ciò, che doveva avvenire, scrisse circolari ai podestà ed ai capi dei comuni, esortandogli a badar bene a quello, che si facessero; perciocchè tutte le pievi, luoghi e persone, che prestassero o direttamente o indirettamente soccorso o fomento a quell' impostore di ventura, sarebbero riputate ribelli, e che contro di esse, come ribelli ed incorse nella indegnazione della Francia, si sarebbe coi mezzi più rigorosi proceduto.

Ma i consigli savi poco possono nei popoli invasati. Alle parole di Teodoro i Corsi si scordarono dell' accomodamento stipulato col Boissieux, nè meglio si ricordarono degli ostaggi, checchè di essi fosse per avvenire. Corsero in folla a rendere omaggio a Teodoro, e di bel nuovo forbirono ed aguzzarono le armi. Il popolo stesso di Calenzana, che sino a quei dì si era conservato fedele alla repubblica, si levò in capo, e riconobbe l'autorità di Teodoro. I popoli di Ormesso commisero anche una più grave insolenza; perchè malconcio con le bastonate un corriere, cui il generale Francose aveva loro spedito con lettere esortatorie a quietarsi, il rimandarono a Bastìa con risposta, che i Corsi non volevano più colla Francia trattati, che volevano il re Teodoro, e che non erano quei sudditi naturali della repubblica, quali il cardinale di Fleury gli aveva dichiarati. Venendo in sul furore protestarono, che non volevano più udire cosa che fosse nè di Francia nè di Genova, e che l'avrebbero veduta. Teodoro accese vieppiù l'ardore dei popoli con un bel trovato; imperciocchè e l'ignoranza del volgo conosceva, e di trappole e di giunterie era soleme maestro. Disse, avere avuto per

mezzo il sonno una visione, in cui Santa Giulia, protettrice della Corsica, l'aveva ammonito, siccome un Tedesco per nome Wichmanhausen, capitano del vascello, su cui riposava, pagato dai Genovesi, il voleva ammazzare. Aggiunse, che scossosi dal sonno, e trovato il capitano, e confessatasi da lui la trama, l'aveva fatto prendere da' suoi arcieri armati di coltellacci, poscia impiccare all'antenna. Non so, se Wichmanhausen fosse veramente colpevole di questo fatto; certo è bene, ch'ei fu impiccato. E così restò, che Santa Giulia aveva avvertito Teodoro, ed i Corsi sel credettero, e guardarono il re come cosa santa.

Boissieux, uditi i nuovi strepiti, mandò un bando pubblico, che conteneva acerbe parole pei Corsi: avere loro mancato di fede, essere il re per sentirne gravissima indegnazione. Intanto ordinare a tutte le comunità e pievi di dare addosso a Teodoro, ed a chi fosse con lui, e di rimettergli in Bastìa od in altri luoghi ai comandanti; dare solamente otto giorni di tempo, passato il quale se Teodoro ancora libero fosse in Corsica, ei dichiarava a nome del re, che l'accordo fatto si avrebbe per nullo, che i nazionali non sarebbero più uditi nelle loro querele, che più nissuna composizione si farebbe, che il re procederebbe con tutti i rigori della guerra contro i disubbidienti, non tanto per riguardo alle persone, quanto alle sostanze, che si sforzerebbero i Corsi a sottomettersi a quelle condizioni, che il re di concerto con la repubblica avrebbe stabilite. Dichiarò di vantaggio, che le case, le quali avrebbero servito d'alloggio a Teodoro, od a' suoi aderenti, sarebbero stracciate e mandate a terra, ed i proprietari puniti, come rei di crimenlese. Volle ancora, che alla medesima colpa e pena s' intendessero soggetti gli abitatori delle comunità e pievi, ove fossero ricevuti, o che avessero con essi o personalmente o per iscritto qualche intelligenza.

All'aspro editto si commossero le pievi della regione Cismontana, siccome quelle che erano più vicine alle armi di Francia. Non solamente obbedirono e consegnarono le armi, ma cambiando l'offesa in difesa stavano a vedere, che cosa fosse per sorgere da così pericoloso avviluppamento. Ma le pievi dell'Oltremontana nella resistenza perseverarono di maniera che Boissieux restò persuaso, che a domarle faceva mestiero d'altro che di parole.

Teodoro tuttavia vedendo nicchiare una parte della nazione, e udendo spargersi la voce, che il re di Francia mandava quattro altri battaglioni, risolutissimo di venir a capo della ostinazione dei Gorsi, pensò di non essere più sicuro nel regno, ed entrò in timore, che il suo sangue fosse per diventare prezzo di perdono e di redenzione di coloro, che con tanti moti avevano offeso il proprio principe ed il re Luigi stesso. Aveva pruovato carceri per debito, non una, ma più volte; nè aveva voglia di assaggiare carceri di stato, donde sapeva non uscirsi che per andare alla forca. Per la qual cosa destramente si schivò, e montato sur una filucca nazionale, si trasferì a Portolongone, poscia a Napoli, finalmente in Olanda, suo

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1738-39. 427 gradito seggio. Fecevi nuove provvisioni, e le mandò in Corsica. Egli stesso poscia ci tornò, ma andava molto guardingo, e poco si scostava dal mare. I Corsi, come se fossero tocchi da maleficio di fattucchiere, in una loro assemblea tenuta a'sei di gennajo del 1739 in Tavagna gli confermarono il titolo di re, e come a loro sovrano legittimo gli prestarono giuramento di obbedienza.

Intanto nel mese di novembre del varcato anno 1738 per opera del Boissieux e del commissario Mari era stato pubblicato un editto della signoria di Genova, per cui veniva ordinata l'esecuzione dei capitoli sottoscritti a Fontainebleau l'ottobre precedente per la pacificazione ed assesto della Corsica, da Amelot, ministro del re Luigi, ed il principe di Lichtenstein, ministro dell'imperatore. Contenevano i capitoli:

Che vi fosse un indulto generale per tutti i misfatti commessi nell'isola dal 1733 in poi;

Che dalla repubblica si condonassero tutte le spese da lei fatte per ridurre i Corsi all'obbedienza, e così pure tutte le taglie ed altre imposizioni non esatte;

Che si formasse in Corsica un ordine di nobiltà;

Che la repubblica darebbe favore in corte di Roma per la promozione di ecclesiastici Corsi ai vescovati dell'isola;

Che s' instituisse un tribunale supremo d'appello in Bastia per giudicare le cause di ultima appellazione dai giudizj inferiori, e che questo tribunale si componesse di tre auditori versati nella giurisprudenza, e di straniera nazione; Che per estirpare gli omicidj, i rei di omicidio commesso, od anche solamente tentato, fossero puniti di morte;

Che fossero aboliti i giudizi ex informata sententia;

Che le sindacature continuassero, con questo di più, che i dodici nobili del di quà ed i sei del di là dai monti fossero obbligati di denunziare ai sindaci ogni fallo, o trasgressione, che avessero scoperto in qualcheduno degli ufficiali soggetti al sindacamento;\*

Che il commercio fosse libero a tutti gli abitanti dell' isola, e che i mercanti Genovesi stessi, che andassero in Corsica, non potessero aprirvi bottega senza la permissione dei magistrati del luogo;

Che gli abitanti dell'isola fossero tenuti di consegnare le armi agli ufficiali del governo nelle piazze, che sarebbero indicate;

Che fosse bene inteso, che chi non si portasse in avvenire da suddito obbediente e fedele, fosse decaduto dal perdono, e grazie dal presente editto concedute.

Le pievi più vicine a Bastia accettarono, se non col cuore, almeno simulatamente le condizioni sovra riferite, e mandarono deputati a Boissieux per manifestargli la intenzione di obbedire. Da questo principio il generale Francese, ed il commissario di Genova presero speranza, che le cose si dovessero finalmente incamminare ad una perfetta tranquillità e soggezione. La parte più gelosa dell'accordo era quella, che ordinava, che i Corsi avessero a conse-

gnare le armi. Per un Corso l'essere senz'armi era quasi essere senza braccia e quasi senza vita, e l'averle così lungo tempo maneggiate, nè senza buon successo contro un nemico, cui tanto odiavano, gli aveva ad esse tanto affezionati, che il privarsene pareva loro un durissimo partito. Ciò sapeva Boissieux, ma sperava, che la necessità sarebbe in quelle popolazioni infiammate più forte dei loro desiderj.

Ma s' ingannava a partito. Aveva mandato nel mese di decembre dell'anno passato un corpo di circa quattrocento soldati, massimamente granatieri, nel borgo di Mariana a riva il Golo, comandando, che intimassero ai paesi vicini la consegna delle armi, e le ricevessero. I terrazzani del Borgo e di Luciana, due villaggi posti più in su verso le montagne, e dove i Francesi avevano alloggiato i loro soldati, diedero molti segni di allegrezza, gridando, viva il re di Francia. Ma i fatti non si accordarono poi colle parole, e Boissieux ebbe ad accorgersi, che i Corsi non portavano più rispetto alle bandiere di Francia che a quelle di Genova. La notte dei dodici decembre si scoversero su per le montagne, che il Borgo attorniano, fuochi accesi, poi si sentì su per quei gioghi un violento e continuo sonare di corni. Questi erano segni, che i Corsi notturnamente si congregavano, ed avevano qualche sinistra intenzione e contro chi odiavano, e contro chi ajutava gli odiati. Erasi appena fatto giorno, che scesero furiosi da ogni paese, ed il Borgo cinsero d'ogn' intorno. I corni in quel mentre continuavano a sonare, e nuova gente

usciva dalle macchie e dalle rocche vicine per congiungersi coi primi a fare impeto contro i Francesi, che si erano posati in quell'alpestre villaggio. La scena era spaventosa, ed un modo di guerra, a cui i Francesi non erano avvezzi. Accerchiata la terra, i Corsi richiesero dal capitano di Francia, che cedesse loro le armi e così ancora gli abiti militari: con ciò il lascerebbono tornare liberamente. Quando no, l'assalterebbono di forza. Rispose negando, prese i posti, mandò dicendo in fretta a Boissieux, il venisse ad ajutare e presto, perchè il pericolo era grande contro quella gente furibonda.

Boissieux non istette a bada. Tosto uscì fuora con cannoni, e duemila buoni soldati, verso il Borgo incamminandosi. Andava correndo; ma giunto che fu al ponte di Biguglia, fermò i passi, schierò la gente, mandò speculatori e compagnìe spedite per vedere che cosa colassù succedesse. Sentiva su pei monti le scariche delle armi da fuoco, che indicavano in quelle alte regioni affaticarsi gli uomini, cioè Corsi e Francesi, per ammazzarsi.

In questo mentre i Corsi, che insistevano contro il Borgo, avendo udito, che una novella forza su per le sponde del Golo salendo veniva ad incontrargli, si posero ai luoghi per contenderle il passo. Ma intanto avendo per questo movimento diradato la corona, con cui avevano cinto il Borgo, riuscì al comandante Francese di sbrigarsi, e di congiungersi, calando per un'altra strada, col Boissieux. Credevano di esser salvi, ma ancora non erano. I Corsi sbucavano con le

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1739. 431 loro berrette rosse, farsetti consimili, lunghe barbe, ed armi di vario genere, dai luoghi d'intorno selvatici e boscherecci, e bersagliavano i Francesi, che già davano indietro per ritirarsi a Bastìa. I perseguitati strada facevano pel profondo delle valli, mentre gli avversarj per strade incognite e tragetti brevi riuscivano loro dai monti sul fianco, e qualche volta a fronte, ed in ogni maniera gli travagliavano, e facevano loro avere la via impeditissima. Fremevano i granatieri di Francia, perciocchè non usi a quella guerra sparsa, non sapevano aggiustare i colpi, e spesso ancora i feritori non vedevano, siccome quelli, che nascosti erano dietro le rupi e dentro le macchie. Vedevano il sangue dei compagni, e nol potevano vendicare. Si lamentavano, che fossero fatti venire in luogo, dove il valore e la disciplina non giovavano, e dove avevano a combattere piuttosto con bestie che con uomini. Infine i Francesi senza posa seguitati dai Corsi arrivarono in una pianura di quà dal ponte di Biguglia, dove fecero alto, e si schierarono per aspettare in sito a loro più propizio i perseguitanti isolani. Quivi seguì un fiero abbattimento con molto sangue e mortalità, perchè i Corsi infuriati, e per la ritirata del nemico più arditi fatti, investirono la schiera di Francia, d'ogni intorno, quale nube, aggirandosi, ed insultando e ferendo. Ma i combattuti, pervenuti in luogo, che consentiva col valore e coll'armeggiare regolato, diedero tale risposta che gli assalitori ne tornarono spesso con la peggio. Tuttavia crescendo ad ogni momento il numero dei sollevati, fu forza per Boissieux di voltare le spalle, ed indietreggiando più che di passo a Bastìa si raccolse.

Questo fatto vieppiù accrebbe l'ardire di chi voleva nè freno di Genova, nè freno di Francia, per modo che vennero sul dire, che assalterebbono Bastia per prenderla e liberare i loro ostaggi Orticoni e Gafforio. Boissieux, che già molto infermo era della persona per febbre lenta e disenteria, e molto si trovava travagliato nell'animo per la mala piega, che prendevano gli affari di Corsica, pensò ad assicurare la città con disarmare i Bastiesi, di cui poco si fidava, e con nuove guardie, e con piantare artiglierie sopra del convento dei cappuccini in luogo, che domina la campagna. Spedì nel medesimo tempo corrieri in Francia per chiedere nuovi rinforzi affermando, che si aveva a fare con gente ostinata e fiera. Domandò pei medesimi spacci licenza al re di cessare dalle fatiche militari, poichè gli pareva per lo stato della sua infermità non potere più, non che vincere, vivere. Arrivarono a questo tempo, ma battuti e malconci dalle tempeste quattro battaglioni Francesi. Boissieux cessò di vivere in Bastìa la notte precedente ai due di febbrajo. Il re nominò in suo scambio il marchese di Maillebois, che fu poi maresciallo. Portò con se circa tredici reggimenti per potere con più speranza condurre a termine quella molestissima contesa.

Ma prima di raccontare i successi ulteriori delle armi, si rende necessario il descrivere le operazioni politiche dei Corsi, allorquando conobbero l'acco-

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1739. 433 modamento dato ai loro affari in Fontainebleau, e l'editto susseguente della signoria di Genova. I due generali della nazione Giafferri e Paoli intimarono una consulta in Orezza, in cui fu stabilito di rigettare del tutto la convenzione proposta dalla Francia, col pretesto, che la Corsica abbisognava di un sovrano. che in essa stessa risedesse. Non fecero però menzione di Teodoro, il quale di già molto era scaduto nel loro concetto, talmente che alcun tempo dopo si partì dall'isola con poca speranza di ritornarvi, e con minore di farvi frutto. Tanta inconstanza e tanta ostinazione si univano nell'animo di quella nazione! Nè più avevano bisogno delle provvisioni di Teodoro, perchè alla fama della loro resistenza, da ogni parte ne pervenivano. Del resto, un re assente, nominato a re con impeto così strano, e che niun altro segno di se poteva dare che con qualche barca portatrice d'alcune armi, non poteva certamente mantenersi lungo tempo in riputazione : la ventura era venuta, la ventura se n'era ita. S'aggiunse, che Giafferri e Paoli, ma principalmente quest' ultimo, innalzatisi pei prosperi fatti a maggiori speranze, ed a più alto concetto di loro medesimi, male si soddisfacevano di un sovrano vagabondo, mentre essi colle fatiche e col sangue la causa Corsa difendevano. Cominciarono adunque a puntargli addosso, e non incontrarono difficoltà nel cancellare dalla mente dei popoli la memoria di un uomo, che colla persona non combatteva, e s'immaginava di comprar sudditi con barche.

Giafferri e Paoli pubblicarono in nome della nazione le loro ragioni per non avere accettato l'accordo; che parecchie volte la Corsica aveva dimostrato buona volontà di consentire a termini ragionevoli di riconciliazione, ma sempre invano per la mala fede di Genova: che ultimamente essendosi inclinata a certe condizioni, anche con la superiorità di Genova, sentì intuonarsi, prima, che le bisognava dare ostaggi, poi dismettersi delle armi, durissimi patti; che pure al primo si era conformata, ma che aveva dovuto opporsi al secondo, perciocchè un popolo, che solo si fida sulle parole di chi più può, va a servitù ed a ruina; ciò non ostante, che per trovar modo, se pure possibil fosse, di acconciarsi, la nazione fu convocata a parlamento in Orezza; che stava ella deliberando, quando intese l'approssimamento delle truppe Francesi nei paesi del Borgo e di Luciana, che venivano chiedendo le armi; che allora la Corsa gioventù armossi e corse : che le armi non depose, ma prese, nè di deporle pensò per non restare vittima indifesa contro il furore Genovese; che pure portò rispetto ai soldati di un monarca amato da loro e riverito: che a questi soldati disse, mostrassero le insegne, e se Francesi erano, avrebbe loro permesso il libero ritorno; che non comparso alcun segno, furono riputati Genovesi, o truppe mercenarie; che così si venne al ferro ed al sangue, necessità piuttosto dalla parte dei Corsi che volontà espressa. È questa la tranquillità promessa al regno? Sono questi pomi di Sodoma, gridarono, fuori dolci e belli, dentro pieni di cenere!

Chi non vede, che l'aggiustamento presente non è dissimile dai precedenti già tante volte rifiutati? Chi non vede, che più in lui si è avuto riguardo alla satisfazione di Genova che alle nostre giuste querele? Chi non vede, che vi è dentro una sovranità velata, forse peggiore dell'aperta? Chi non vede, non aver più a valere la guarenzia del re e dell'imperatore, di quanto sia valsa quella dell'imperatore? Con gente infida, crudele e piena d'inganni, cioè con Genovesi s' ha da fare, che bene sapranno inorpellare agli occhi altrui la propria perfidia. Chiameranno ribelli incorreggibili i difensori della libertà, e la pietade esterna volteranno a favore degli oppressori. Orsù, speriamo, che la Francia un di dei nostri dolori dorrassi, e chi lo merita proteggerà. Ma quando ogni adito alle nostre discrete preghiere ed alla giustizia fosse chiuso, ci resterà allora la speranza del Dio degli eserciti: ci armeremo di una disperata risoluzione; morremo piuttosto gloriosamente in guerra, che ignominiosamente in servitù; chiuderemo gli occhi per ferite nell'eterna notte piuttosto che vedere i mali innumerabili, che si tramanderebbono alla nostra posterità: termineremo con dire coi Maccabei, Melius est mori in bello quam videre mala gentis nostræ. Ouesto manifesto dei capi della Corsica fu dato in Rostino il primo giorno del 1739.

Maillebois aveva dato fondo a Calvi, e tosto pubblicò magnifiche parole sulle intenzioni del re, promettendo felicità all'isola, e tutela regia su quanto fosse per accordarsi di concerto con la repubblica. Nel medesimo tempo minacciò severo castigo a chiunque ancora renitente si dimostrasse. Dalle parole poi si proponeva di venire ai fatti, vedendo, che i Corsi stavano la maggior parte nella loro durezza. Ma siccome egli uomo era di destro ingegno, e molto pratico delle faccende militari, prima di dare esecuzione a' suoi disegni, volle maturamente considerare lo stato delle cose a fine di abbracciare quella maniera di guerra, che più si convenisse in un paese, quale la Corsica era. Subito s'accorse, che la guerra grossa non era da accettarsi per la strettezza delle strade, per la frequenza dei ricetti, per la difficoltà delle vettovaglie. A paese rotto e malagevole per ogni parte bene si adattava la guerra agile e spicciolata, e da molte bande all'improvviso prorompere. Questo fu il suo pensiero. Per mandarlo ad effetto, restava, che bene studiasse sulla natura de' luoghi. Primieramente, siccome i sollevati, signori della ricca provincia della Balagna, interrompevano le strade da Calvi e San Fiorenzo verso Bastia, s'ingegnò di recare in suo potere Montemaggiore, dove si erano fatti forti. Per conseguire il suo intento, ordinò, che si tagliassero gli ulivi, e si diboscasse il paese, sperando, ch'essi, vedendo quella ruina, sarebbero scesi al piano per impedirla. Ma non si mossero, e conservarono la terra. Tentò Zilia e Cassano, ma senza frutto, essendovisi i Corsi difesi dentro con molta gagliardìa.

Considerato il duro intoppo, che trovava, scrisse in Francia domandando, che presto gli si spedissero i reggimenti già raccolti a questo fine in Provenza; il che gli venne volentieri e prestamente consentito. Partì per Calvi, raccomandato a Villemure, comandante di quel luogo, che continuamente toccasse all' arme da quella parte, affinchè i nazionali non potessero accorrere là dove intendeva di ferire. Giunto in San Fiorenzo, riconobbe i confini del Nebbio, e seppe, che i dissidenti si erano afforzati nelle montagne di Tenda, di Lento, di Bigorno e nelle Costiere. Erano passi difficili ad aprirsi; eppure gli si conveniva di aprirgli per la comunicazione delle strade, non solamente tra la Balagna e il Nebbio, ma ancora verso le parti più interne dell'isola là dove in mezzo ai monti giace la città di Corte. Giunse poscia in Bastia, ed accordò i pensieri della futura guerra col commissario di Genova. Gli stava massimamente a cuore l'acquisto di Tenda e di Lento. I rinforzi attesi dalla Francia arrivarono in Bastia sul principiare di maggio. Tempestò in Balagna, dove Villemure s'impadronì di Corbara, passo importante; tempestò sulle rive del basso Golo sino a quelle del Tavignano. Fece sua Casinca, San Pellegrino e la torre della Paludella, cui conservò contro un feroce assalto dei nazionali. Così bezzicando ad eriente ed a ponente, teneva in sentore l'inimico, che già cominciava a dubitare di se medesimo. Ma gli rinfrescò l'ardire Gianfederigo di Neuhof, altro nipote di Teodoro, arrivato a questo tempo nell'isola con qualche provvisione e lettere del zio, recatrici al solito di grandi promesse. Ma più delle provvisioni e delle promesse valevano le qualità di Gianfederigo, giovane di gran

valore, e che si era alla causa dei Corsi intieramente dedicato.

Ai due di giugno Maillebois uscì da Bastìa a guerra ordinata con tutte le sue forze. Le parti in tre schiere, la prima guidata dal signor di Lussan, la seconda dal conte di Avaray, la terza dal marchese di Crussol. Volle, che quella ferisse nelle montagne di Tenda, l'altra nelle alture di Lento, l'ultima nei monti di Bigorno. Ordinò nello stesso tempo pei casi notturni un corpo di vanguardia, cui diede in governo al maresciallo di campo Rossuet. Marciavano: nel medesimo tempo Villemure teneva il paese infestato nella bassa Balagna, ed i presidj di San Pellegrino, e Paludella, condotti dal barone di Larnage, romoreggiavano dalle parti di Tavagna, di Campoloro e di Casinca. Si venne alle mani. Bigorno e Tenda cedettero con non molta difficoltà all'impeto degli aggressori: quei popoli implorarono dai vincitori la grazia di non essere mandati a fil di spada, e l' impetrarono per l'intercessione dei parochi venuti supplicando. Ma Avaray dovette travagliarsi molto più per l'acquisto di Lento; perchè quivi i Corsi, che avevano al loro reggimento Giacinto Paoli, fecero una lunga durata, con la medesima gagliardìa ripercuotendo chi gli percuoteva. Finalmente, intesosi da loro, che Tenda e Bigorno erano stati occupati dai Francesi, temendo di essere feriti dai due lati, e forse messi da ogni parte fra le nemiche forze, la ostinata volontà rallentarono, spiccarono l'animo dal resistere, e mandarono offerendo al capitano Francese il sito contrastato, sì veramente che avessero la vita salva; il che fu loro consentito con patto però che deponessero le armi, ed in balia del vincitore del tutto si dessero. Ciò fu da essi accettato. Deposero il furore e l'armi, dando lo stesso Giacinto Paoli agli altri l'esempio.

Dalla parte di Calvi la fortuna non si scoperse meno favorevole alle armi di Francia e di Genova che sulle sponde del Golo e del Tavignano. Quivi Villemure e Duchatel corsero con ogni celerità contro le bocche di Bracaggio, ed i posti di Lavatojo e Caffari, poi si gettarono a Corbara, e sulla pieve d'Aregno, occupando subito Santa Reparata e Monticello. Tutte queste mosse accennavano a Montemaggiore, dov'era raccolto il più grosso sforzo dei dissidenti. Infatti intimarono la resa a quella terra forte, da cui quasi tutto il destino della Balagna dipendeva. Chi vi era dentro a guardia, veduto che il restante della provincia si era arreso alle armi del re, seguitarono la medesima inclinazione, e si composero nell'obbedienza. Così tutta quella ricca provincia restò sottomessa. Laonde il generale Francese, venuto in su tali vantaggi, attese ad aprire i passi su per quei monti tra Calvi e San Fiorenzo. Prese alloggiamento a Petralba. Nè ozioso vi stette, quantunque per alcuni giorni non si muovesse per dar tempo agli altri corpi di arrivare ai luoghi destinati, donde intendeva di proseguire i suoi disegni sino al totale soggiogamento dell'isola. Attese ad alzar forti, a risarcire strade, ad ammassar provvisioni, onde i viaggi liberi, e le spalle sicure aver potesse. Le pievi di Casinca, Casacconi, Orezza, Rostino, Ampugnani, Moriani, Talcini e Compoloro consegnarono le armi.

Tutta la regione Cismontana aveva obbedito ai cenni di Maillebois. Restava, ch'egli vedesse ciò, che l'Oltremontana intendesse di farsi. Per indurla ad uniformarsi anch' essa alla fortuna Francese e Genovese. diveniva necessario di occupare Corte, donde sono facili le strade verso Ajaccio, oltrechè la possessione di quella città capitale avrebbe fatto cader l'animo agl' isolani. Ogni cosa il favoriva, e così l'armi, come la dedizione dei capi. Aveva il generale Francese il suo alloggiamento a Pastoreccia, quando Giacinto Paoli, quell' istesso, che uno dei più forti ed abili regolatori essendo dei moti dei Corsi, aveva sempre con valore, talvolta con felicità di fortuna combattuto i regi ed i repubblicani, venne a prestargli obbedienza, chiedendo la grazia di potersi imbarcare con altri capi liberamente per la terra ferma; la qual richiesta impetrò facilmente dalla mansuetudine Francese. Giacinto, quando si condusse innanzi a Maillebois, aveva con se i suoi due figliuoli, Clemente e Pasquale, l'ultimo dei quali levò poi nel mondo un così alto grido di se per quelle istesse faccende della sua patria.

Misesi Maillebois in via per Corte, Giacinto Paoli accompagnandolo, ed i luoghi più opportuni alle mosse indicandogli. Oltre a ciò, per facilitargli la conquista, l'aveva consigliato di salire solamente coi reggimenti Francesi, lasciando indietro i Genovesi, per la presenza dei quali i Corsi non avrebbero po-

tuto star forti, e molto se ne sarebbero irritati, e preso maggior animo alla resistenza.

Non favvi nè indugio, nè opposizione. I Francesi occuparono Corte, essendo restati i Corteschi, per amore di Paoli, di far loro ingiuria. Si commossero a così rapidi progressi la maggior parte delle pievi dell'Oltramonti, ed a gara mandarono deputati per notificare la loro sommessione. Solo in quelle della provincia della Rocca, e specialmente in Scopamene, Carbini, Talavo, e nelle pasture di Ziccavo, alpestri paesi, i Francesi non trovarono nelle popolazioni riscontro ai loro desideri, standosene esse anzi ritrose che no, e con sembianza di voler combattere sino all'estremo pel mantenimento della loro libertà. Intanto gli altri capi, invitando il Paoli, vennero a rassegnarsi al vincitore, Luigi Giafferri, il Castineto, Luca d'Ornano, don Felice Omessa, il barone di Drost, nipote di Teodoro. Narrano, che questo Drost fosse uomo di morta fede, ed entrato, anche per consentimento di Teodoro, in segreta corrispondenza eon Maillebois, gli abbia agevolato la conquista dell'Oltremonti con avere insinuato ai malcontenti, che la Francia, acquistata la Corsica, l'avrebbe data all'infante don Filippo, il quale l'avrebbe poi con dolce freno governata.

Paoli, Giafferri, Drost, con venti altri principali sostenitori e guide di una causa, che rovinava, s'imbarcarono addì dieci di luglio sopra una nave Francese, facendo vela per Portolongone, donde passarono a Napoli. Furono nel regno dal re Carlo onorevol-

mente accolti, ed ammessi a capitanare in onorevoli gradi le truppe regie. Tutto il mondo e cortigiani e soldati e popolo con estrema curiosità gli guardavano per giudicare, se l'aspetto delle persone corrispondeva all'alta fama, che era corsa di loro sul continente. Giafferri principalmente esaminavano maravigliandosi, che tanta forza d'animo ancora albergasse in un corpo oramai tanto avanti nell'età che vecchio si poteva chiamare. Ma la vecchiezza dell'indomabile Giafferri era vivida e robusta, e quasi che direi di ferro. Giafferri fu una delle anime più forti, che siano venute al mondo. I dieci ultimi anni non era quasi mai sceso da cavallo. Picciolo campo ebbe dalla fortuna, ma animo grande dalla natura.

Restavano a domarsi i pastori di Ziccavo. Intitolavansi ultimi avanzi della libertà Corsa, giuravano di non voler sopravvivere alla sua ruina. La malagevolezza delle strade, o piuttosto sentieri alpestri, la selvatichezza de' luoghi, la ostinazione degli abitanti, le esortazioni dei religiosi, che in questa parte più che in qualunque altra erano infiammatissimi, perchè la Corsica fosse di lei, non d'altri, rendevano difficile e spinoso il proposito di soggiogargli. Quei di Talavo consentivano coi Ziccavini : le sponde del Talavo risuonavano d'armi e d'armati. Erano più di tremila, ed avevano fatto un capo grosso a Talavo, donde intendevano, se sforzati fossero, di ritrarsi più in su verso i monti di Ziccavo. Il paroco di quest'ultima terra, chiamata nella sua chiesa la moltitudine, dopo patetica esortazione, acciò stessero perseveranti

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1739. sino alla morte nella causa, che difendevano, celebro la messa, e diede a tutti il santo viatico; poi gli strinse a giurare sugli Evangelj, che non più ai Francesi che ai Genovesi cederebbono. Eroi gli chiamò, se sopravvivessero, martiri, se morivano. Di mano in mano, per valli e per monti il romore delle armi, e la fama dei santi giuramenti si propagava, i timidi coraggiosi, i coraggiosi valorosi, i valorosi ostinati divenivano. A tutti avanti andava Gianfederigo di Neuhof, giovane fortissimo, che coi Corsi e pei Corsi militando, da Corso in ogni cosa procedeva, agli abiti, al sembiante, ai costumi, alla durezza nelle fatiche, alla sofferenza nella carestia, all'impeto nelle battaglie: una disperata causa, non da disperato, ma da valoroso e devoto guerriero difendeva.

Maillebois, che voleva acquistar nome di pacificatore della Corsica, e conosceva, che se quel nido e quel fomite di Talavo e di Ziccavo non disperdesse ed estinguesse, lo scompiglio, e l'incendio avrebbero di nuovo sconvolto tutta l'isola, tostochè i soldati di Francia ne fossero partiti, fece risoluzione di andare a quest' ultima purgazione. Valoroso capitano era, ma ancora prudente. Spartì i suoi in tre schiere, scegliendo fra i soldati, i più snelli e i più spigliati. Comando a Larnage, che con una andasse ad occupare il paese delle Ciammannacce, ed al marchese di Valence, che da Ghisoni partendo con la seconda, e per la stretta di Verde, ingombra da selve di grossissimi pini passando, verso le alture, che dominano Ziccavo procedesse. Egli poi con la terza, partitosi

j.

]út

· f.

[12

314

16

1110

Nill

da Bastelica era passato ad occupare le eminenze di Frasseto. Questo era il principale corpo, e destinato a fare lo sforzo contro la massa adunata a Talavo, mentre gli altri due dovevano solamente tenere in rispetto i Gorsi, ed impedire, che per quelle parti si salvassero. Circondati da ogni banda, conveniva loro o morire combattendo, o arrendersi a chi gli combatteva.

Larnage, assaltata uma grossa banda di Corsi alle bocche di Lera, non senza difficoltà la costrinse a cedere il passo, e verso Talavo marciando, si congiunse in sua prossimità con Maillebois, che da Frasseto veniva. Quivi successe un terribile ed ostinato affronto. I Francesi andarono all'assalto con valore, i Corsi con la medesima costanza si difesero. Infine la vittoria rimase alle insegne di Francia. Maillebois e Larnage andarono a porsi a campo tra Ziccavo e Guittera, quivi aspettando di avere novelle di quanto avesse fatto Valence. Questi, azzuffatosi coi sollevati alla foce di Verde, vi aveva trovato un durissimo intoppo nel contrasto fattogli dai paesani; pure infine guadagnò la stretta, e dalla valle del Fiumorbo valicò in quella del Talavo.

Vantaggiatisi nel modo descritto, i Francesi si voltarono contro Ziccavo, ultimo rifugio dei dissidenti. Aspettavano una pertinace resistenza, perchè vi erano presenti i più ostinati, il Neuhof gli animava coll'armi, il paroco gli stimolava con le esortazioni, un ingegnere Piemontese aveva con qualche muraglia e terrapieni afforzato la terra. Ma il furore cesse

libro quarantesimosecondo. — 1739. 445

alla ragione. Impossibilati al difendersi (tanto acconciamente aveva Maillebois preso i passi, e condotto con se una forza preponderante), mandarono il paroco con parole di darsi, solo chiedendo, che fosse loro salva la vita. Condescese il capitano di Francia alle loro preghiere, ed occupò quell'ultima rocca, in cui aveva mostrata la ultima fronte la libertà della Corsica. Il paroco, ed i capi principali furono condotti, assiepandosegli intorno i soldati del re Luigi, ad Ajaccio, poscia imbarcati andarono in forestieri paesi esulando: ancora più si lamentavano della Francia che di Genova, perchè questa era loro nemica, e molte provocazioni erano corse da ambe le parti, mentre i Francesi erano venuti, non solamente senza offesa, ma ancora senza pretesto a mescolarsi in una contesa domestica, ed a riporre popoli innocenti sotto il giogo. Così dicevano, e il mondo dava loro ragione, perchè agli nomini piace l'opposizione, siccome quella che lusinga l'amor proprio, e più volentieri si muovono in favore dei vinti che dei vincitori, massime se la oppressione è causa della disgrazia. La libertà oltre a ciò incominciava ad aversi in onore, e le fresche rivoluzioni d'Inghitterra e d'Olanda le davano formento.

Nei raccontati fatti terribili vendette spaventarono le generazioni. Le case del paroco di Ziccavo, e degli altri principali fautori del moto Corso, furono date alle fiamme, infausta luce pei miserandi nazionali. Il convento dei francescani ancor esso inceso, e due di loro impiccati per essere stati e sommovitori dei po-

poli, e incitatori dell'ostinata resistenza. Impiecato ancora il proposto di Guissoni per avere tenuto quel popolo in arme, ed assaltato i Francesi nel castello.

Solo il nipote di Teodoro, barone di Neuhof, non consentendo di riconoscere un odiato imperio, si ritrasse con forse trenta compagni sopra le montagne dirupate e del tutto impraticabili del Cuscione. Maillebois non credette dovere far loro guerra, come si fa agli uomini, ma come alle fiere. Presi i luoghi di passo, ben sapeva, che la fame gli avrebbe costretti. Vissero fra le nevi in inverno, da spelonca in spelonca, di cui è orrido il paese, passando. Si nutrivano di castagne, quando ne potevano avere, di radici e di ghiande, quando non ne avevano. Vennero a trovargli alcuna brava gente, amatrice di libertà, molta gente iniqua, desiderosa del sangue e del sacco. Vagò Neuhof per le montagne di Conca, poi per quelle di Ziccavo; finalmente nella dolce stagione, e ritiratisi i Francesi dalla terra, anche in sui campi del Talavo e del Fiumorbo comparve. Se gli correvano addosso, si cansava, se il lasciavano, correva il paese. Quella era una testa, che si poteva ingrossare. Un Ignazio Capponi con un drappello di soldati Genovesi il colse e l'assaltò; ma ei seppe così bravamente menar le mani, che ruppe Capponi, e si salvò. Di nuovo l'assalirono, e di nuovo mandò in fuga gli assalitori. Nojoso era agli altri, finalmente divenne nojoso a se stesso. Quella vita piuttosto da lupo che da uomo gli parve insoffribile, la libertà della Corsica perduta, la ruina di Teodoro inevitabile. Vennegli a noja il modo,

in disperazione il fine. Fiero, incolto, più sdegnoso che avvilito, scese ad Olmetto domandando al capitano Francese, che quella terra reggeva, condescendente volontà, e facoltà d'imbarcarsi. Fugli consentito; perciocchè l'ammazzarlo era crudo, il lasciarlo in Corsica pericoloso. Montò sur una nave con forse quattordici o quindici Corsi. Arrivarono in Livorno vestiti dei loro ruvidi, ma gloriosi cenci. I Livornesi vedendo quei pastorali e forti guerrieri di Ziccavo, gli guardavano con maraviglia: l'Italia piena di Corsi raminghi, e del loro fameso grido.

In questo mentre, pacificata, almeno quanto all' apparenza, l'isola, il re di Francia richiamò le sue genti per servirsene in terraferma, dove per la morte dell'imperatore Carlo VI, accaduta addì venti d'ottobre del 1740, si levavano nuovi romori di guerra, assai più spaventevoli di quelli, che venuti erano dall' angusta Corsica. Effettivamente verso la fine di quest'anno ed il principio del seguente i Francesi lasciarono l'isola, facendo vela verso i lidi della loro patria con non poca contentezza dei Genovesi, che amavano il loro ajuto, ma non il loro soggiorno. La signoria, ricevute le piazze, e munitele coi propri soldati, applicò l'animo a sopire gli sdegni insorti per così sanguinosa discordia, con isperanza, che usando la dolcezza, potrebbe arrivare al fine di governare la inquieta isola pacificamente.

Il commissario Mari avendo chiesto ed ottenuto licenza di lasciare l'ufficio, gli venne sostituito il marchese Domenicomaria Spinola, stato doge nel 1732, vecchio venerando, molto affezionato ai Corsi, e da loro molto amato, così per la mansuetudine della sua natura, come per essere nato fra di loro, quando suo padre aveva governato l'isola. La memoria stessa del padre gli conciliava l'affetto dei popoli, perchè gli aveva retti con bontà e giustizia. Mansueto l'uomo, mansuete anche le instruzioni dategli dal governo.

I Corsi avevano mosse alte e lunghe querele per cagione, che da più di cento anni avanti alcun Corso non era stato esaltato alla dignità vescovile nella Corsica, nè niuna cosa più desideravano che vedere alcun vescovo della loro nazione. Ciò stimavano segno, che la repubblica di loro si fidasse, e più non gli avesse in minor grado degli altri sudditi. La signoria, fatte sue instanze a Roma, impetrò, che due ecclesiastici Corsi, Massei e Mariotti fossero da Benedetto XIV eletti, il primo al vescovato d'Aleria, il secondo a quello di Nebbio. Festeggiarono il loro arrivo, non solamente per la contentezza, che in se medesimi ne sentivano, ma perchè gli videro in singolar modo onorati dagli stessi Francesi, che a quei giorni ancora si ritrovavano nell'isola. Lo Spinola fece anche pubblicare un perdono generale a favore di tutti quelli, che avessero offeso la repubblica. benevolo certamente e giusto consiglio, ma però non senza pericolo in mezzo a quei riscaldamenti politici non ancora raffreddati. Infatti successe, che molti di coloro, i quali avevano ottenuta la grazia a condizione che si allogtanassero e fuori della Corsica vivessero, ritornarono con se portando i vestigi ancor

accesi degli antichi risentimenti, e d'un desiderio invincibile di vendetta. Quelli erano pericolosi per la rabbia delle parti. Molti eziandio rientrarono, pei quali il parteggiare non era altro che pretesto e coperta per rubare e per satisfare con gli omicidi gli odi personali, che gli agitavano. Costoro, cioè questa incorreggibile genìa, riparatisi alle montagne, rincominciarono a correre le campagne, ed. a commettervi ogni sorte d'indegnità, così contro le persone, come contro le sostanze.

Da eccesso poi si va facilmente in altro eccesso, e l'imperversare per latrocinj diede tosto origine all' imperversare per passioni politiche. Già si vedeva. che la quiete dell'isola non era per durare. La dolcezza non giovava, la forza non bastava, perchè i presidi Genovesi erano pochi e deboli, nè potevano essere dappertutto nell'interno del paese. S'aggiungeva, che non pochi fra di essi si rendevano disertori, e o si mettevano, con gl'infesti Corsi accompagnandosi, alla busca, od almeno le armi loro vendevano. occasione con estremo desiderio abbracciata dagl'isolani, che le avevano consegnate, e che pure senz'armi vivere non potevano. Queste vendute e comprate armi, aggiunte a quelle, che avevano nascoste nelle caverne e fra le selve, e nel grembo degli altari, e persino dentro i sepolcri, facevano d'un popolo disarmato ed obbediente un popolo ardito, indocile, renitente e guerriero. Da speranza in isperanza s'innalzavano, e già alle future cose preparandosi, ammassavano provvisioni di sale, di polvere da guerra, di

29

VIII.

cuoi, di ferro e di piombo, di ogni cosa insomma, con cui potessero e sostentare i corpi, ed armar le mani, se la mal sicura pace si rompesse, ed i tempi turbolentissimi rincominciassero.

Ouanto alle condizioni di stato, a norma delle quali i Corsi dovevano vivere, furono quelle stesse, che stat' erano accordate nel trattato di Fontainebleau tra l'imperatore e il re di Francia, ed alle quali la repubblica aveva consentito. L'ottimo Spinola pubblicò una regola politica ed amministrativa per determinare quali dovessero essere le correlazioni del popolo e del governo. Questa regola statuita dalla signorìa di Genova, suggerita dallo Spinola, portata in Corsica da Stefano Veneroso, commissario generale di Bonifacio, nome riverito dalla nazione, pareva dover incontrare il gradimento dei Corsi. Ma vi era un capitolo molto geloso, quantunque temperato con moderazione, e quest'era quello delle tasse. Nacque infatti per questo conto un improvviso intoppo, per cui l'isola andò di nuovo sottosopra, e continuossi più feroce, che non fosse stata mai, una contesa, che durò ancora molti anni, e si terminò finalmente in modo che la Corsica pati un'intiera mutazione di stato.

Abbiamo veduto, come una repubblica quieta fosse messa in travaglio da un popolo mosso a romore così dalla propria inconstanza, come dal desiderio di un miglior modo di vivere sociale; i quali accidenti, per non interrompere il corso della storia, siamo stati obbligati di raccontare alla distesa sino alla fine. Ora

rivolgendo la mente indietro per due anni, diremo come ad un popolo quieto diede affanno l'umore torbido ed ambizioso di un uomo, il quale alcun tempo innanzi aveva tentato di mettere il mondo a soqquadro. Allora aveva ragione, se pure la ragione assiste chi chiama gli uomini a guerra, ma nel caso, che siamo ora per raccontare, si vede un uomo, che fu grande, se non per la prudenza, almeno pei concetti, abbassarsi a tale segno che gli facesse invidia il felice stato di un picciol popolo vivente sopra una rupe, e che nissuno invidiava, e da nissuno era invidiato. Il cardinale Giulio Alberoni, legato essendo di Ravenna per papa Clemente XII nel 1739, dimenticossi di Giulio Alberoni di Spagna, o piuttosto nella sua natura rifattosi, quantunque esile materia ora avesse a trattare, si fece a tormentare la umile repubblica di San Marino, parendogli un gran fatto, che non avendo potuto ricongiungere la Sicilia alla Spagna, avesse fra i posteri nome di avere aggiunto San Marino a Roma. Insomma quietare non poteva, e la quiete altrui si recava a noja. Questo prete Piacentino, se avesse avuto le forze di Tamerlano, non so che guasto avrebbe fatto nel mondo.

San Marino aveva errato trascorrendo oltre l'antico stile per leggi e per costume : la veneranda antichità vi si era pervertita: nacquervi le sette chiamatrici, ed invitatrici dei forestieri. L'ambizioso legato di Ravenna usò la occasione; levossi un moto, che parve ad alcuni ridicolo per la piccolezza degli accidenti. come se gli esempi, che insegnano come si conservano, o come rovinano gli stati, fossero di poca importanza, e da non considerarsi seriamente tutti.

Viveano i San Marinesi contenti all'ombra delle patrie leggi, e sotto la benevola protezione dei duchi d'Urbino, loro vicini. Spentasi poscia nel 1731, per la morte di Francescomaria II, la famiglia della Rovere, che quel ducato teneva, la protezione di San Marino, che ad essi duchi s'apparteneva, per volontà del medesimo Francescomaria, e per consentimento del consiglio sovrano della repubblica, era stata investita nella santa sede sotto il pontificato di Clemente VIII. Non cambió sotto Roma la protezione da quello, che stata era sotto gli Urbinati, benigna, dolce, paterna, e rispettosa verso la libertà, che sulla cima del monte Titano regnava, dimostrandosi. I territori della chiesa si distendevano tutto all'intorno del felice monte, e però i pontefici avrebbero facilmente potuto, se ciò fosse loro venuto in grado, usare qualche usurpazione verso l'innocente repubblica. Ma se ne astennero, temperanza tanto più lodevole, quanto è più rara fra i principi. Così sciolto da ogni timore esterno, San Marino passava i suoi giorni quieti. Alberoni gli ruppe i sonni, e nel seguente modo il fece.

La quiete genera l'ozio, l'ozio poi la noncuranza, così delle private, come delle pubbliche faccende. Lo stimolo delle disgrazie è qualche volta necessario alle nazioni, perchè le rianima, e le ritira verso i loro principj. Dando tempo al tempo, e credendo, che le cose del pubblico potessero camminare da se mede-

sime, i magistrati esercitavano con non poca negligenza gli ufficj. Tanta divenne la rilassatezza in questa parte, che spesso i consigli erano inutilmente convocati per mancanza del numero de' consiglieri stabilito dalla legge. Per tale modo si lasciava portar al caso il governo della repubblica. Tant' oltre si dilatò questa peste della trascuranza dei cittadini, che era stato proposto insin dal secolo decimosesto, che il consiglio generale, in cui sedeva la potestà del principato, cioè l'autorità sovrana, ed era composto di sessanta consiglieri, si riducesse a minor numero, affinchè più facilmente deliberare e mandare a partito le materie si potessero. Per allora non fu vinta la provvisione: solamente si statuirono pene pecuniarie contra coloro, che al proprio ufficio mancando, alle congreghe non intervenissero. Insufficiente rimedio, stante che l'oscitanza superava il castigo. Oltreacciò veniva ogni anno mancando il numero dei consiglieri o per la estinzione delle famiglie, o pel trasporto loro in paesi esteri. Si ordinò, che, stante sempre il medesimo numero di consiglieri, si potessero vincere i partiti con minor numero di suffragi, e questo ancora non bastò.

Il vizio, di cui si tratta, era giunto a tale verso la metà del secolo decimosettimo, che i consigli di rado si potevano adunare per mancanza d'interventori; nè il chiamare i nomi, nè le multe valevano per rimediarvi. Si venne in sul volere ristringere il consiglio col ridurlo solamente al numero di quarantacinque consiglieri. Nel 1652 Giacomo Belluzzi, e Camillo

Bonelli, capitani del comune, proposero in ottobre al consiglio dei sessanta: « Quanto fosse inconveniente « il non prendere qualche partito circa il poter adu- « nare i consigli, perchè quindici consiglieri fra cit- « tadini e contadini erano morti, cinque altri assenti « del continuo, e presentirsi, che alcuni dovevano « andar fuori per mesi intieri; onde si riduceva quasi « impossibile l' adunare i consigli: oltrechè non era « conveniente lasciar in petto di qualsisia consigliere « il coadunare il numero o no. Che senza far consigli « non si poteva governar la repubblica, poichè questo « è il principe. »

Gli aringatori poi, e alcuno fra i consiglieri aggiunsero, « che per scarsezza di soggetti questo principe « aveva determinato fin dal 1647 di non rimettere « alcun consigliere de' tre luoghi, che a quel tempo « vacavano, non parendo, che vi fossero cittadini, « ne' quali vi concorressero que' requisiti ricercati, « prima di essere assunti a questo grado massimo « della repubblica, e che tanto meno si potevano « riempir tanti luoghi vacanti, avendo riguardo anche « al futuro, ed a tante case di cittadini, che per « mancanza di successione si estinguevano. »

Continuarono dicendo, « che fatto diligente scru-« tinio di tutte le persone e case, che non godevano « di essere in consiglio, erano quasi unanimi, che « non fosse bene mettere in consiglio persone, che si « usurpassero il nome di cittadino, di poche lettere, « e privi di quelle qualità, che si ricercano per essere « consigliero; e che però era necessario il ridurre il LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1741. 455

« numero dei sessanta in quarantacinque, cioè trenta « cittadini e quindici contadini, e che questo d'allora « avanti fosse il numero prefisso del consiglio o prin-« cipe della repubblica. »

La provvisione fu vinta con grandissimo favore, poscia che due solamente furono i suffragi discordanti.

Questa deliberazione di avere ristretto il consiglio fu cagione produttiva di una grande scontentezza in coloro, che pretendevano allo stato. Anche fra quelli stessi, che non si sarebbero curati d'intervenire alle adunanze del consiglio, quando avessero avuto facoltà di entrarvi, molti si lamentavano, che fosse loro chiusa la strada di farne parte, l'esercizio non si stimava, la esclusione si detestava. La repubblica si divise in sette e partite; chi teneva per gli statuali, chi per gli esclusi. Che se per caso o per successione vi era un membro indegno nel consiglio, si metteva in vista dagli avversari; se fra i non statuali alcun personaggio di merito risplendeva, era fatto scorgere dagli avversari dell' esclusione, e la legge, che il teneva fuori, con aspre parole biasimavano. Nacque poi, che siccome la superbia co' suoi fallaci specchi tanto inganna l'uomo, ognuno si credeva degno della partecipazione, e della privazione si sdegnava. I meno ardenti portarono la cosa a pazienza, contentandosi delle lamentazioni; il che però era vizio, perchè fruttava livore contro lo stato. Ma nei più riscaldati pullularono funeste ambizioni. Costoro non potendo comandare nella patria per autorità propria, bramavano di comandarvi appoggiandosi sopra fondamenti forestieri, e non potendo sopportare la patria libera colle proprie leggi, amavano di vederla serva sotto le leggi altrui. Purchè la potestà esercitassero, e nel governo mestassero, dell'aliena signoria si contentavano. Questi subdoli semi covavano in San Marino, tanto assennata repubblica; ma non si levarono in erbe malefiche, se non quando un vento venuto da vicino quantunque estranio paese, venne a favoreggiargli.

Giulio Alberoni seppe da Ravenna gli umori di San Marino, e subito vi fece su disegno in pro di Roma. Gli stava anche a cuore la fama propria, non potendo tollerare, che il mondo non parlasse di lui. Amava inoltre inquietare altrui, perchè era inquieto egli. S'introdussero pratiche fra i malcontenti della repubblica, ed il cardinale legato. Gli rappresentarono, che il governo era caduto in oligarchia; che poche famiglie si avevano usurpato l'autorità sovrana a pregiudizio delle altre e dell'antica egualità dello stato; ch'esse esercitavano la tirannide, che la libertà vi era spenta ed i cittadini oppressi; che l'aver ristretto il consiglio aveva in San Marino prodotto i medesimi effetti contro la comune libertà che l'averlo serrato in Venezia; e su di questo andare Giacomo Belluzzi e Camillo Bonelli a Pietro Gradenigo assimigliavano. Si lasciarono finalmente intendere, che avrebbero amato meglio vivere direttamente sotto l'imperio immediato della santa sede che sotto l'insopportabile giogo dei loro oligarchi. A queste cose gli spingeva la

propria passione, alle medesime le parole e le speranze date dall'Alberoni. Forse i rammarichi loro avevano fondamento, ma certamente i modi, che tenevano, erano detestabili.

Alberoni, a cui i disegni volgevano a seconda, andava fra se medesimo macchinando come potesse dare il monte Titano a Roma. Crebbero il nemico talento certe deliberazioni della repubblica, giuste in se, ma irritative per lui. Era prevalso in tutta l'Italia l'uso delle commendatizie dei potenti nelle cause così civili come criminali presso ai giudici, che ne doveano dare sentenza. Questo pessimo costume dava origine a pessimi effetti in una provincia, dove per essere divisa in tante parti abbondavano gli stati piccoli, in cui appunto perchè piccoli erano, le raccomandazioni dei grandi erano di moltissima efficacia. San Marino aveva prudentemente decretato, che fosse abolita ogni commendatizia, ancorchè venisse di fuora, e chiunque ne avesse impetrato, tanto pei giudici, quanto pei capitani, o pel supremo consiglio o pe' suoi membri, fosse con gravi multe pecuniarie castigato. Vi si trovavano carcerati alcuni rei di malefizj, che avevano certe patenti della casa di Nostra Donna di Loreto. Costoro, che bene avevano voluto mal fare, ma che non volevano già essere castigati, ricorsero all'Alberoni, rappresentando, che per avere le patenti di Loreto, dovevano stimarsi esenti dalla giurisdizione ordinaria. Addomandavano l'immunità ecclesiastica assicurata da Roma a chi s'appartiene alla chiesa. Il cardinale, contento, che gli si aprisse l'occasione d'insorgere e condurre a termine gli avversi pensieri, scrisse alla repubblica, ricercandola della remissione de'rei col fondamento delle patenti e dell'immunità dei membri della chiesa. Il magistrato supremo rispose, non conoscere cotali abusi non compresi nel corpo delle leggi canoniche, e che forse non erano veri neppure nel fatto. Rimostrò nel medesimo tempo, che la richiesta del legato si opponeva alle leggi generali del giusto, ed alle particolari consuetudini, diritti e libertà della repubblica.

A questa risposta, che sapeva dovere riuscir amara alla corte di Roma, il nemico di San Marino si mise alla via di pruovare, che chi più può, più ancora sovente contro il giusto e l'onesto ardisce. In primo luogo fece legare da' suoi sbirri quanti gentiluomini San Marinesi andavano per le loro bisogne per la legazione di Romagna. Poscia mandò sue genti ai confini, affinchè posto l'assedio ad ogni strada all'intorno, fossero impedite le vettovaglie alla repubblica, la quale per se non ne trovava abbastanza ne' suoi proventi. Non si piegarono per questo i San Marinesi, sperando, che finalmente il pontefice, conosciuta la loro innocenza, emenderebbe quanto aveva contro di loro operato la malizia del legato. Fecernegli anche formale instanza.

Ma non Alberoni, che spasimava di rimutare quello stato, e non voleva, che si desse passata a quanto aveva macchinato, se ne stava. Mandò significando a Roma, che quei repubblicani non riconoscevano le prerogative della santa sede; che quella era una vera

Ginevra in mezzo all'Italia, ed a fronte della Romana cattedra stessa situata; che di là sorgevano perniziosi esempj; che là annidavano i nemici di Dio e de' santi; che là avevano fermata la stanza i tiranni nemici del proprio paese, della giustizia, della chiesa, della religione; che in quel sinistro monte regnava la discordia, e la oppressione di pochi contra molti; che era ufficio proprio e pietoso del santo padre di sanare quel paese con torlo alla irreligione ed alla tirannide; che niun altro modo migliore si vedeva per conseguire un così lodevole e necessario fine, che quello di aggregare San Marino allo stato pontificio, e fare, che la protezione sovranità diventasse; che ciò non solo giusto era, ma ancora conforme ai desiderj della più sana parte di quel popolo, la quale era parecchie volte ricorsa a lui per testificargli, che il migliore assetto, che si potesse dare alle cose loro cotanto turbate era appunto quello di fargli Romani; che ciò desideravano, speravano e domandavano; che le carte, cui mandava sottoscritte dai più ragguardevoli personaggi della repubblica, i suoi detti compruovavano; che badassero finalmente bene i ministri pontifici, che in questo negozio era maggior materia di quanto a prima giunta paresse, perchè se le San Marinesi discordie allettassero qualche principe a farsi signore di quello stato, ciò non poteva essere senza un gravissimo pregiudizio degl'interessi della Romana libertà.

Il papa oggimai più che ottuagenario, e capace di poco consiglio, lasciava il governo delle faccende al cardinale nipote Corsini, e più specialmente ancora al cardinal Firrao, segretario di stato. I due prelati desideravano bensì di fare quella giunta al patrimonio pontificio; e forse uno di loro aveva il pensiero di creare un patrimonio principesco alla famiglia. Ma dall' altra parte non si fidavano dell' Alberoni, perchè il conoscevano capace d'inorpellare la verità, e di velare pensieri ambiziosi sotto la coperta dell' utilità della santa sede. Laonde venne loro in mente di rispondergli, che si accostasse ai confini della repubblica; che quivi esplorasse bene lo stato delle cose; che udisse gli uomini più savi e più accreditati del paese; che ricercasse diligentemente qual fosse veramente la loro volontà; che se realmente ei venisse a conoscere, che la maggiore e più sana parte di quel popolo l'aggregazione desiderasse, sì egli ne distendesse un atto autentico, e andasse a prendere possesso con facoltà di regolarvi il governo, e confermare i privilegi, di cui quei repubblicani godevano. Soprattutto, raccomandarono, le deliberazioni non precipitasse, ed in ogni cosa con prudenza procedesse.

Il raccomandare la prudenza all'Alberoni era cosa del tutto vana. L'audacia, e le risoluzioni rischievoli piuttosto che le ponderazioni erano in quell'animo: credeva veramente, che il mondo è di chi se lo piglia. Prese con se ducento soldati Riminesi, e tutta la sbirraglia della Romagna, si voltò baldanzoso e presto a San Marino, arrivò ai confini, trasgredì il precetto del papa, in cambio d'arrestarvisi, venne sulle terre

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1741. della repubblica, corse difilato sulla sommità del monte, dove s'erge la città capitale, che signoreggia cinque o sei castelli o comunità, che sono quanto possiede quell'umile ed innocente stato. Alcuni traditori o compri da lui o servi dell'ambizione, l'accompagnavano: costoro con le loro trame ed intelligenze gli facilitarono la non difficile conquista. Nel castello di Serravalle pochi prezzolati villani e pochi altri nel borgo gridarono il nome del papa, ed applaudirono al prelato conquistatore. Arrivò alla città, addì ventiquattro d'ottobre del 1739 vi entrò. Certi uomini del contado, che guardavano la rocca, presi alle sue lusinghe ed offerte utili, gliela diedero : trovolla sprovveduta di tutto. Così poco sospettava quel popolo, che una simile burrasca avesse a piombargli sul capo!

Ora co' suoi soldati di Rimini, co' suoi sbirri e col suo boja, imperciocchè anche il boja aveva condotto con se, poteva comandare. Dei San Marinesi chi era fuggito, chi stava aspettando con ispavento le future cose. La signoria gli venne domandando che si volesse. Rispose con voce altera, che presto il vedrebbero. Ai venticinque d'ottobre prese il possesso in nome del papa, e chiamati i rappresentanti della città e delle altre terre ad una messa nella chiesa dedicata al santo protettore della repubblica, gli richiese del giuramento di fedeltà verso la santa sede. Uomini armati circondavano il tempio. Due o più timorosi o più sedotti degli altri, cominciarono a giurare. Ma quando si venne a chiamare (questi nomi onorandi

con piacere io registro nella storia) il nome del capitano Giangi, rispose: Nel di primo di ottobre giurai fedeltà al mio legittimo principe della repubblica di San Marino: quel giuramento confermo e così giuro. Procedessi a Giuseppe Onofrj. Rispose, che era San Marinese, e non voleva esser Romano, e così giurò. Girolamo Gozj richiesto essendo, voltosi al cardinale gli disse primieramente: Transeat a me calix iste, poi protestò, che non avrebbe mai fatto uno sfregio sul viso del santo protettore, e che sempre avrebbe gridato, viva San Marino, viva la libertà. Le quali parole furono ripetute dal diacono assistente, e quindi di mano in mano da molti, per modo che tutto il tempio ne echeggiava.

A tale contrasto e scena d'uomini, che amavano il temperamento e gli ordini della loro cittadinanza, l'Alberoni, che di natura molto escandescente era, si lasciò trasportare a tanta furia, che non avendo rispetto nè a se, nè al luogo, nè al suo decoro, nè alla dignità della santa sede, proruppe in espressioni così plebee, che il giardiniere di Piacenza, piuttosto che un antico ministro di Spagna, un principe della chiesa Romana, un legato del papa, dinotavano. Tanto aveva egli la volontà forte, sdegnosa, dispotica, ed irritantesi a qualunque impedimento! A così grave eccesso d'ira i preti si spaventarono, e terminarono precipitosamente ed alla rinfusa i divini uffici. Era nel tempio un' affoltata, una confusione, un grido, che nè a religione si appartenevano, nè ad assemblea deliberante sulle gravissime faccende dello stato si libro quarantesimosecondo. — 1741. 463

convenivano, nè sentimenti d'uomini contenti manifestavano. Alberoni guardava bieco i non giurati, e gli minacciava. Infine tra i soldati di fuori e lo sdegno del fiero cardinale dentro, i più giurarono, questi per timore, o piuttosto per terrore, quelli per prudenza stimando, che bisognasse lasciar trascorrere oltre quell'acqua furibonda per non farla allagar di troppo, se le si resistesse. Costoro speravano, che, trapassata la piena, le acque tornerebbero al loro corso naturale.

L'usurpatore intanto, come se le voci patrie degli opponenti nulla valessero, e quelle dei vili e dei dissimulatori gli dessero legittimo fondamento, preso il possesso, nominò un governatore per tenere San Marino come provincia suddita della santa sede. Diede anche leggi a suo modo, con fare che il consiglio sovrano divenisse consiglio municipale, e che i partigiani di Roma vi avessero più favore pel maggior numero dei voti. Non potendo poscia frenare il proprio furore, e volendo spaventare con vestigi, che fermi fossero agli occhi delle generazioni, fece carcerare varie persone, e saccheggiare quattro o cinque case dei renitenti. Quelle lagrime e quelle ruine attestavano la violenza Alberoniana, e dimostravano ciò, che sempre si è visto, e sempre, credo, ancora si vedrà, che chi ha meno ragione, più usa la forza.

In tanta desolazione dell'antica patria non si contennero i San Marinesi nel silenzio. Andarono con le loro suppliche ai piedi del pontefice. Rappresentarono, non essere proceduta la dedizione dalla libera

volontà del popolo, ma parte dalle lusinghe, parte delle minacce, insomma dalla prepotenza e violenza del cardinale legato; là essere lui andato non solo con soldati di soldo, ma ancora con shirraglia usa a dar la caccia agli assassini; là aver fatto pigliare da questi sbirri i più meritevoli cittadini, là rovinato a furia le case dei più rispettabili magistrati; non esservi comparso come un rappresentante benigno di un pio signore, ma come se mandatario fosse di un principe alieno da ogni religione e da ogni civiltà; la forza aver loro conculcati e sottomessi, contro la forza protestare, e dalle volontà costrette alle volontà libere richiamarsi; venire supplicando alla santa sede, asilo dei buoni, rifugio degli oppressi; protettori antichi dell'umile e devota repubblica essere i Romani pontefici; proteggessero, ajutassero, sollevassero San Marino nel suo più gran bisogno, essi, che il potevano, anzi da cui solo ed unicamente la consolazione e la ristaurazione sua dipendeva e volevano riconoscere; non voler essi inorpellare, non ingannare; mandasse il santo padre a San Marino chi con diritta mente le cose esplorasse, e riferissele; vedrebbe Clemente allora l'innocenza e la ragione da una parte, il torto e l'oppressione dall'altra; nè dubitare i miseri San Marinesi, che il pontefice giusto e santo non fosse per ritornargli in quella felicità e libertà, che era il più vital cibo, ch'essi avessero, e per cui mantenere la sede di Roma si era sempre mostrata gelosa.

Il papa, fatto prudente dagli anni e dalla esperienza

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1741. 465 del mondo, inchinossi alle loro preghiere. A ciò ancora il cardinale segretario di stato, ed il cardinal nipote con tutti i più accreditati cardinali (imperciocchè pietà e giustizia verso i San Marinesi, e forse ancora gelosìa contra il prepotente Alberoni il sacro collegio muovevano), il consigliarono. Pareva ad ognuno, che l'impetuoso e turbolento legato, non solamente avesse fatto contro la umanità e la giustizia, ma che ancora fosse trascorso oltre gli ordini precisi contenuti nelle lettere scrittegli dal segretario di stato, perciocchè nè ai confini si era fermato, nè con pacatezza aveva lasciato luogo alla libertà dei voti. Deputò Clemente per informarsi della verità dei fatti esposti, ed accertarsi della volontà dei San Marinesi, Enrico Enriquez, governatore di Macerata, per nazione da Napoli, per virtù e fama fra i primi, e che fu poi cardinale. Gli comandò, che andasse a San Marino, ricercassevi la verità, prendessevi i voti liberi, ed annullasse gli atti dell' Alberoni, quando gli trovasse contrarj alla sua retta intenzione. Gli diede anche facoltà di fare ordinamenti, per cui si potesse conseguire il fine, che quel popolo libero, felice e contento vivesse. Soprattutto avesse cura,

Enriquez comparve sulla vetta del Titano: uomo buono andava a uomini buoni. Della sua presenza viii.

ch'ei restasse tutelato dalle violenze e soperchierie di coloro, che senza essere principi, la vogliono fare da principi, ed osano rompere la egualità civile, principale fondamento di una repubblica libera. sommamente si rallegrarono. Scrutò gli atti, scrutò gli spiriti, udi la voce universalmente del popolo, udì gli ottimati, udì i magistrati : udì eziandio le sacre vergini, i religiosi claustrali, i sacerdoti, i parochi. Vide e trovò, che in San Marino Ginevra non era; che là non erano tiranni nè tirannetti dispositori delle sacre e delle profane cose; che coloro, ai quali piaceva la sovranità di Roma, erano pochi, gli amatori della libertà patria molti, benchè tutti amassero la paterna protezione della sede pontificia; che quella non era una repubblica feroce per sangue od aspra per costume, ma sì placida e buona, e dove il dissentire su qualche negozio pubblico non portava con se i tumulti e le ribellioni; che la fantasìa dell' Alberoni aveva creato a se medesima per proprio inganno o per disegno per ispaventare altrui, mostri, che un occhio sano tosto saprà conoscere e sgombrare. Vide insomma e trovò, che se la libertà già da più secoli era nata e cresciuta su quel monte, non era ancora, quantunque adulta fatta fosse, dal suo principio degenerata, nè ancora trascorsa in quei vizi distruggitori, in cui danno per l'ordinario le vecchie libertà. Vide e conchiuse, che se là il patrocinio era buono, la sovranità riuscirebbe pessima, e che nissun più pietoso ufficio poteva fare la santa sede che quello di lasciar vivere in futuro quel popolo, come sino a quei dì aveva vissuto; a nissuno molesto essere: solo domandare di esser lasciato stare, anzi dimenticato da chi si compiace avvolgersi nelle romorose, cupide

LIBRO QUARANTESIMOSECONDO. — 1741. 467 e travagliate società; amare i San Marinesi il silenzio, amare i loro santi e quieti secessi.

Così il retto e dabbene Enriquez riferì al papa. Clemente, il quale già si approssimava al termine della sua lunga vita, ebbe ancor tempo di ordinare, che fossero cassi gli atti dell' Alberoni, e San Marino allo stato primiero risorgesse.

Alla pietosa deliberazione si pianse in San Marino dalla tenerezza, s' innalzarono voti e voci di gratitudine verso il possente Dio, che non invano mise nel cuore degli uomini il desiderio della libertà, e verso il suo dolce vicario, che così benignamente aveva risguardato sopra un popolo innocente.

Ai cinque di febbrajo del 1740 fu la repubblica negli antichi suoi ordini riconstituita. L'anniversario commemorativo di così fausto giorno vi si celebra tuttavia, e si celebrerà, come pare, lungo tempo ancora, posciachè i conoscenti inni non cessarono nemmeno allora, quando una feroce tempesta scosse insino dalle fondamenta la fievole ed infelice Italia.

A' sei di febbrajo, come se Dio l'avesse voluto chiamare a se subito dopo un' opera così bella, morì Clemente. Gli successe, come già abbiamo raccontato, nella cattedra di San Pietro Benedetto XIV. Il nuovo pontefice non punì con altro l'Alberoni che col torlo, per allontanarlo da San Marino, dalla legazione di Romagna a quella di Bologna mandandolo.

Così finì il fatto di San Marino, celebre nelle storie d'Italia, in cui molto allora si parlò, e tuttavia molto

si parla degli sbirri del cardinale Alberoni. Ora lasciamo stare la modesta e cheta repubblica, insino a che i ciarloni della fine del secolo decimottavo la sforzino a parlare.

FINE DEL LIBRO QUARANTESIMOSECONDO,

E DEL TOMO OTTAVO,

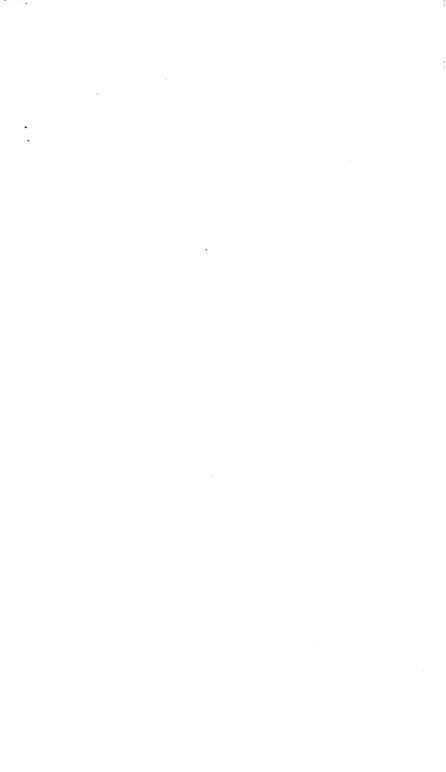

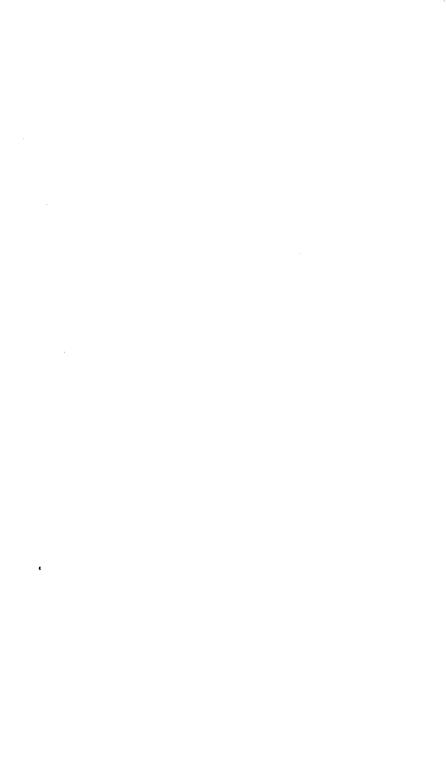

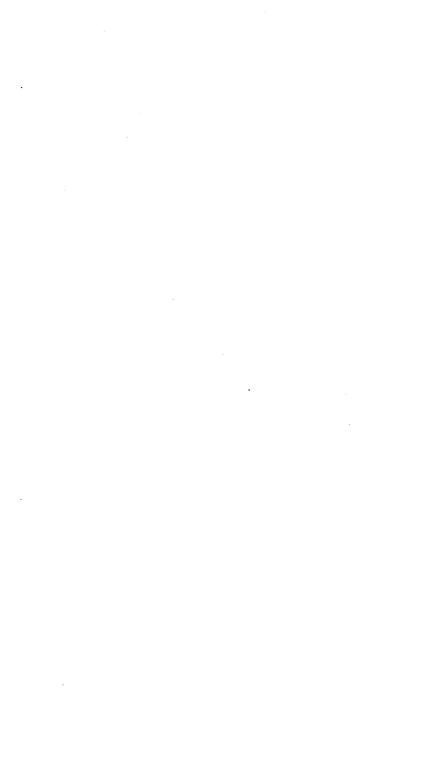

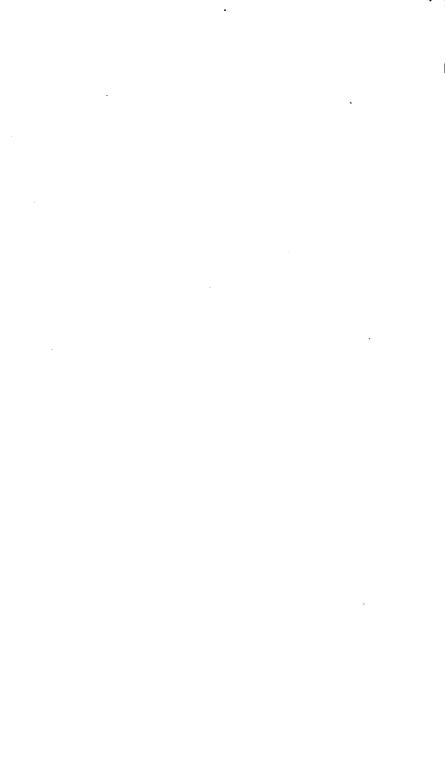





